



# RACIONAMENTO DIDEND AD UN ISCRIZIONE DESCRIPTIONA D' AUCRISTO DE LE BARONE CLASSIACOMO CRESSERI



IN TRENTO, MOCCLX.

Per Gianismitta Monaumi, Stamp. Velcoviles CON LIGENZA DE SUPERION.



# RAGIONAMENTO

INTORNO AD UN' ISCRIZIONE

TRENTINA D' AUGUSTO

DELBARONE

GIANGIACOMO CRESSERI

ACCADEMICO AGIATO



IN TRENTO; MDCCLX.

Per Gianbattista Monauni, Stamp. Vescoviles CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Res ardua vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis sidem. Plin. hist. nat. in praes.

CHIMADAMAN ANTERASO

MIST TOURSELL OF E. WALLE

ORGING LEON

#### A SUA ECCELLENZA

## IL SIG. CARLO

CONTE, E SIGNORE DI FIRMIAN,

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO, CIAMBERLANO DELLE LORO M. M. IMPERIALI, Ministro Plenipotenziario della Lombardia Austriaca, Vice-Governatore di Mantova, e Sopraintendente generale delle Poste in Italia.

GIANGIACOMO BARON CRESSERI.



Ra le diverse ragioni, che Fortunato Sprechero adduce nell'Epistola posta in fronte alla sua Rhaetia, le quali trattenersi quasichè lo

fecero dal pubblicare quella Storia, trovo, che il più d'ogn' altro lo spaventavano la scarsezza d'ingegno, dic'egli, la bas-

fezza dello scrivere, e l'età sua giovanile. Avverandosi in me tutt'e tre queste cose; e dall' altro canto risettendo ad un SIGNORE, quale Voi siete, per li cospicui vostri Natali, per le sublimi Cariche, che sostenete, per la profonda vostra Erudizione, e per mille altri titoli. rispettabilissimo, non sapeva indurmi a dedicarvi un'opera cotanto tenue, e da nulla. Giosia Simlero, prima di dar alla luce la Descrizione della Vallesia, e l' Aureo suo Commentario dell' Alpi, volle farli leggere ad Uomini dotti, capaci di formarne giudizio, e tra gli altri al dottissimo suo Amico, il celebre Tommaso Platero \* . Molto più a me convenendosi il diffidar di me stesso, diedi questo mio Ragionamento ad esaminare a varj Amici miei, i quali, in ispecie il Cb. Sig. Abate Girolamo Tartarotti, m' banno incoraggiato di far ciò, che ardir mi sembrava soverchio, e che pur tutt' ora potrebbe farmi assai titubare, se bastantemente nota non mi fosse la bontà vo-Ara, per cui non avrete in mala parte la libertà, che mi prendo. A ciò affidato;

<sup>\*</sup> In Praef.

dato, consacro a VOSTRA ECCELLEN-ZA quest' opuscolo, e con lui me medesimo. E quì supplicandovi umilmente a volervi degnare d'accordarmi l'autorevole patrocinio vostro, m'inchino col più ossequioso rispetto, e vi bacio le mani.

A company of the second of the

#### APPROVAZIONE.



intorno ad un' Iscrizione Trentina d'Augusto del Barone Giangiacomo Cresseri Accademico Agiato: nè trovato avendovi cosa, che offender possa la Fede, i Principi, nè i Costumi; si dà perciò licenza a Gianbattista Monauni, Stampator Vescovile, di pubblicarlo colle stampe.

Dat. in Trento questo di 30. Settemb. 1760.

P. Gio. Cristiano Chiesa Segret. di Gabinetto.



## RAGIONAMENTO

Sopra un' Iscrizione

### TRENTINA D' AUGUSTO:

Lle falde detto Do e per la faccafello, fino da fato pia è distrutto fa, dedic

Lle falde di picciol Monte;
detto Doss Trento, celebre
e per la sua figura, e per lo
Castello, che sopra di esso
sino da lontani secoli era
stato piantato, ma che ora
è distrutto, vedesi una Chiesa, dedicata a S. Apollina-

re, posta vicino all' Adige, che dalla Città di Trento la divide. Ella sino all'anno 1426. su di ragione di Monaci Benedettini, l' Abate de' quali aveavi accanto l' Abitazione, che in parte ancor sussissi e di Monastero, cencinquanta passi circa di là discosto, quello era, che oggidi è ridotto Convento di Domenicani. Eretta (sotto il Vescovo Alessandro Duca di Mazovia) di quell' Abazia una Prepositura, la gode presen-

sentemente Monsig. Passi, Vescovo di Pella, è Suffraganeo di Trento. L'inondazioni del fiume, che da parecchi anni sono molto frequenti nel Territorio Trentino, avendo più volte bagnata questa Chiesa, anzi sormontatine perfino gli Altari, n'è seguito, ch' ella è stata in gran parte danneggiata. Desideroso pertanto Monsig. Preposito di ristaurarla, e facendo alzare il pavimento, di guardar da nuove escrescenze dell'Adige l'interno della medesima, ne intraprese il lavoro dentro la primavera del corrente anno, e nel tempo stesso risolvette di fabbricar una nuova decorofa Sagrestia. Fece dunque demolire la vecchia, l'orientale muro della quale, dove andava a congiungersi col meridional della Chiesa, copriva la metà d'un Marmo, scolpito d' un' Iscrizione d'Augusto; talchè, da chi entrava in Sagrestia, legger solamente potevasi :



Fu di questa Lapida, che Ant. Roschmann, Bibliotecario della Teresiana d'Inspruck intese di parlare nella sua Veldidena al cap. 33. dove rac-

conta, che in una celebre Città \* del Tirolo certa nobilissima Iscrizione d' Augusto era buona parte rivestita di

In Urbe quadam nostrate celebri nobilissima de Augusto Inscriptio muro potissimam partem obtegebatur.

muro. Il medesimo Scrittore nella sua spiegazione \*\* d'una Pietra sepolcrale, l'anno 1756. ritrovata due miglia sopra Trento, nuova-

mente accenna, che tra le Lapide, delle quali alcune intere, altre mancanti, parecchie a S. Apollinare rimangono nella Nobiliffima Colonia Trentina, degniffima di fingolar attenzione si è quella d'Augusto, scolpita di bellissime lettere, ed al Secol d'Oro molto ben convenienti, che resta mezzo coperta di muro.

dentina Colonia (Lapides) ... vel integri,
vel laesi ad S. Apollinarem supersunt; inter
quos singulari cura dignissimus est ille, quem
Murus medius tegit, de
Augusto Lapis elegantissimis, & illo saeculo
dignis exculptus litteris-

Il Muratori nel Nov. Thef. vet. Inscript. alla pag. 220. del 1. To. porta questa Iscrizione:

Mantuae: E Schedis Pacediani.

IMP. CAESAR
AVGVSTVS
POTESTAS
M. APPVLEIVS
IVSSV. EIVS

... Haec Inscriptio manca videtur.

Io

<sup>\*</sup> Doveva dire: Presso ad una celebre Città. \*\* Fu pubblicata nel To. X. delle memorie per serv. alla Ist. Lett. presso il Valvasense l'anno 1757, per il mese d'Agosto.

To veggo quì tutta la probabilità per crede re, che questa dal Pacediani ( il quale la parola tronca POTESTA terminò secondo la fua fantafia ) fia stata copiata da quella parte della pietra, che scuoprivasi nell'antica Sagrestia di S. Apollinare fuori di Trento; e non già che il medesimo da Lapida l'abbia cavata, che fosse in Mantova. Ho farta usare diligenza da più d'uno, nè si ha palaco quivi ritrovare una tale Iscrizione. Niccola Pacediani Milanese fu gran viaggiatore. Notava egli tutto quello, che degno gli sembrava della sua attenzione; si sarà forse alcune volte dimenticato di segnarne i luoghi. Sicchè avendo poscia pensato di ben ordinare le sue offervazioni in XXX. lib. Recordazionum, i quali MSS. conservansi nell' Ambrofiana di Milano, mi fo a credere, che per errore egli abbia aggiunta questa Iscrizione ad altre, ch' egli nel 2. lib. racconta avere vedute in Mantova. Questo sbaglio induste ad errare anche il Muratori, il quale s'insospetti per altro, ch' ella era mancante. Vero è, che potrebbe conciliarsi ogni cosa, ammettendo, che il Marmo sia stato quà trasportato; se non fosse del tutto inverisimile, ch' egli prima di passare a Trento anche in Mantova sia stato egualmente mezzo coperto da un muro; e se molto tempo, e forse alcuni secoli prima che il Pacediani (nacque egli l'anno 1486., e morì nel 1567.) ne cavasse la sua copia, la vecchia Sagrestia di S. Apollinare non fosse stata già fabbricata.

Gettata che questa su a terra, comparve

l'intera Iscrizione, ed è la seguente:

# IMP'CAESAR'DIVI', F AVCVSTVS'COS'XI', TRIB POTESTATE', DEDIT M'APPVLEIVS', SEX', F', LEG IVSSV', EIVS', FAC'CVRAVI

Nuova scoperta si credette questa da molti. Il Marchese Maffei peraltro la pubblicò tal quale, senza il divario neppur d'una lettera, nel suo Museo Veronese, alla pag. 379., stampato sin dall' Anno 1749., posto avendo alla testa della medesima: Tridenti in Sacrario D. Apollinaris. Chi non supporrebbe, che il Sig. Marchele l'avesse fatta, per così dir, da indovino? Io non sapeva intenderla. Solo, poche settimane sono, venni in chiaro del fatto; ed è, ch' egli, avanti 16. anni, f portò a Trento, ed ottenne (ne vengo alsicurato da Monsignor Passi ) che demolita fosse quella parte del Muro interno della Sacristia, che per l'appunto copriva il Marmo. Ei ne trasse la copia, ed immediatamente dopo fu di bel nuovo murata la metà della Lapida, la quale, a questo modo si , può

può dire, facesse un' apparizione al Massei. Vantaggiosa sarebbe stata alla Città di Tren-

to, ed a tutta la Letteraria Repubblica questa lodevole curiosità di quel dottissimo Signore, se il medesimo accinto, si fosse ad illustrar un' Iscrizione si ragguardevole, intorno alla quale si possono fare molte letterarie istoriche offervazioni ( ) ( )

Rispetto al modo di legger questo Marmo, la quincadecima parola, cioè LEG, si è l'unica, che qualche perplessità a taluno render potrebbe, ma che per l'appunto è di confeguenza grande pel presente Ragionamento. Ella si dee interpretare infallantemente Legatus. E che ciò sia vero, di molte, che qui potrei addurre, il proveranno bastantemente queste due Iscrizioni, riferita la prima dallo Sponio, Miscel. Erud. Antiqu. ill.

<sup>\*</sup> Di questa diligenza del Massei prosittarono l' Erud. P. Bonelli Definitor Gen. de' Francescani, il quale nella sua Opera stampata l'A. 1751. Intitolata Vindiciae Martyrologii Romani &c. alla pag. 85. dice: Tridentinus Lapis, in quo laudatur Marcus Apulejus Augusti Legatus, e l' Erud. Sig. Abate Giuseppe Resch, Presetto del Ginnasso di Bressanone, il quale porta l' Iscrizione intera negli Ann. Eccl. Sabion. To. I. part. II. stampata l' A. 1759. pag. 877. annot. 71. dove fi legge: Huc referendi duo Lapides Romanos (avrà voluto dire Romani ) Tridenti adbuc speltabiles , quos vidi , & descripsi. Primus: Imp. Caefar Divi F. C. Alter: C. Valerio C. F. Pap. Mariano C. Qui dice egli d' avere in Trento copiate tutt' e due l' Incrizioni dalle Lapide stesse; poco fa per altro gentilmente mi scrisse d'avere una delle medesime copiata dal Museo Veronese.

vir., e da Marco Velsero Monum. Aug. Vindel. la seconda.

P. PLOTIVS. ROMANVS. COS. SODAL. AVG. CL LEG. AVG. PR. PR. PROV. ARAB. ITEM. CAL PRAEF. AER. SAT. LEG. AVG. CEN.....

MERCVRIO
CVIVS. SEDES. A. TERGO
SVNT
APPIVS. CL. LATERANVS
XV. VIR. SACR. FAC
COS. DESIGN

LEG. AVG. PR. PR..............
Delle quali dà un' indubitata spiegazione

quest' altra di parole tutte terminate, che si ritrova nel Lex. univ. dell' Hossmann. v. Le-

gatus.

PLINIVS. CAECILIVS
LEGATVS. AVGVSTI. PRO. PRAETORE
IN. PROVINCIA. PONTI
CONSVLARI. POTESTATE.....

Potendosi con ciò francamente asserire, che anche M. Appulejo Legato sosse d'Augusto. Dunque la nostra convien interpretare:

Cefare Augusto Imperatore, Figlio addottivo di Giulio Cefare, stato Console undeci volte, e munito in perpetuo della potesta Tribunizia, assegnò questo luogo, perchè fatta ci sosse la presente Fabbrica, data avendone la cura al suo Legato Marco Appulejo Figlio di Sesto.

Imperator Caefar Divi Filius Auguftus, Consul undecimum, tribunicia potestate, dedit a Marcus Appulejus Sexti Filius, Legatus, jussu ejus faciundum curavit,

Quin-

Ouindi nasce la quistione, quale si fosse questa Fabbrica? Io son di parere, che intender si debba la Rocca, che s' addimandò Castel Veruca, posta gia sopra Dos-Trento.

Il solo nome di Piedicastello, picciolo Villaggio, fituato ai piè di questo Monticello. dinota bastantemente, che ne' Secoli trasandati fabbricato vi fu sopra un Castello. Tutti ne sono d'accordo. Evvi però chi niega, essere lassù stato il rinomatissimo della Rezia Castel Veruca, o, come altri scriver il vogliono. Verruca, o Verrucca. \* Qui cade in acconcio riferir parte d'una Lettera di Teodorico Re de' Goti, scritta dal suo Cancelliero Aur. Cassiodoro Var. lib. 3. Epist. 48. tantopiù che conveniente cosa mi sembra far una breve descrizione dell' istesso Dos-Trento.

A tutti li Goti, e Universis Gothis, Romani, abitanti nel- & Romanis, circa Vele vicinanze di Castel rucam Castellum con-Veruca il Re Teodori-

Abbiamo ingiunto al ... Leodifrido Sajoni Nostro Leodifredo Saione, che s'adoperi, perchè vi formiate dell'Abitazioni nel Castel Veruca. il qual nome molto ben è

aftentibus , Theodoricus Rex.

Nostro praesenti delegavimus justione, ut ejus instantia in Veruca Castello vobis domicilia construatis.

adar-

<sup>\*</sup> Monte Falcone, del quale a suo luogo, e Verua in Piemonte, presso al Po, incontro a Crescentino, si chiamava una volta istessamente Veruca. Giangiac. Hoffmann Lex. univ. v. Veruca; e il Baudrand Lex. Geog.

adattato alla sua situazione. \* Imperciocchè egli è piantato lopra d' un rotondo Macigno di pietra, che s'inalza in mezzo alle Campagne; il qual Macigno, per esser full' alte sue sponde senz'alberi, non altrimenti comparisce che una Torre. La base è più Aretta della superficie, slargandofi questa a guisa d'un fungo. Egli è un trinceramento atto da per fe folo a difendersi, imposfibile a prenderfi con qualfivoglia affedio . Niun Inimico presumer può di espugnarlo; nè, chi v'è rinchiuso, ha di che temere. Il bel fiume Adige d' un limpido, ed ameno corlo vi passa accanto, accrescendogli anch' egli la fortezza, e'l decoro. Codesto, che tiene le chiavi della Provincia, è un Castello quasi in tutt' il Mondo fingolare; anzi

quod a positione sui congruum nomen accepit Est enim in mediis Campis tumulus saxeus in rotunditate consurgens qui proceris lateribus [ylvis erafus, totus mons quali una turris efficitur. Cujus ima graciliora sunt, quam casumina. & in mollissimi fungi modo superius extenditur, cum inferiori parte tenuetur. Agger sine pugna , obsessio secura. ubi nec adversarius quicquam praesumat, nec inclusus aliquid expavescat. Athelis, inter fluvios honorus, amoeni gurgitis puritate, praeterfluit, causam praestans muniminis, & decoris . Castrum pene in toto Mundo singulare, tenens Claucon-

<sup>\*</sup> A. Gellio al lib. 3. cap. 7. racconta, che M. Catone da il nome Verucam ... M. Cato locum di Veruca ai luoghi elevati, ed alpestri.

con tanto maggior fondamento si può chiamare il primario, in quanto che la tradizion è rimasta, che sia stato sabbricato per ritegno de' Barbari. Chi può mai non aver desiderio d'abitare in codesta sì considerabile Fortezza, e maraviglioso Asilo, se i Forastieri, solamente per vederlo, costà espressamente si portano? stra Provinciae, quod ideo probatur magis esse praecipuum, quia feris gentibus constat objectum. Hoc opinabile munimen, mirabilem securitatem, cui desiderium non sit habitare, quam vel externos delectat invisere s

Nonostante questa descrizione tanto specifica, ed a niun altro sito adattabile, che a Doss Trento, Domenico Mario Negro Scrittore Veneziano, che siorì circa l'Anno 1490. volle sostenere, la Veruca di Cassiodoro essere la Rocca della Chiusa Veneta, non molto lungi dai consini del Veronese, e del Tirolo Italiano. Ma per conoscer erroneo il sentimento del Negro, basta osservare, che il Castello della Chiusa

e appoggiato ad una Montagna grandissima, che corrisponde ad altra, postale in faccia, ed a lei sì vicina, che in vece d'essere la Rocca in mezzo ai Campi, appena evvi sufficiente luogo tra un Monte e l'altro pel corso dell'Adige, e per la strada.

Via siquidem profundissima, atque arctissima, inter duos mentes, quasi de industria naturae secata per fauces strictas, ac sinosas emanat. Leonard. Bruto Aret. Lett. 3. del 4. lib.

Filippo Cluverio, come si ha dalla sua

lia Antiqua, lib. r. cap. 16., e dopo di esso

Baudrand, nel suo Lex. geog. v. Veruca, pretendono, che il Castello di Cassiodoro fosse quello, che tra Roveredo, e Trento situato, lungi meno di 4. miglia dal primo, e 9. incirca dal secondo, s'appella il Castel della Pietra \*, sotto il diretto dominio dell' Aug. Casa d'Austria.

Veruca, Castrum Rhaetiae, cujus meminit Cassiodorus.... est Il Castello della Pietra, Castrum munitum in Comitatu Tyrolis, in Agro Tridentino, sub dominio Austriacorum, vix 4. mill. supra Roboretum in Septentrionem, Tridentum versus 9. circiter.

Grandissimo pregio risulterebbe a questo Castello, se un panegirico, qual è quello del Cancellier di Teodorico, appropiar se gli potesse; e, come che egli è Feudo di mia Casta, desidererei anch' io colli due riseriti Scrittori poter andare d'accordo. Ma l'amor del-

la verità dee prevalere. Considerata anche qui la sua situazione, ben si vede, essersi al Castel della Pietra attribuito ciò falsamente. Neppur questo è piantato sopra

Non videmus Cafeello Petrae convenire, quod laudati Scriptores Verrucae tribuunt; nobis enim refertur a quibusdam Tridentinis, Ca-

un

<sup>\*</sup> Due Eserciti Veneziani, il primo l'anno 1487, ed il secondo l'anno 1508, tentarono infruttuosamente d'impadronirsi del Castel della Pietra. Tra i molti Scrittori, che ne parlano, veggansi in particolare il Card. Bembo Hist. Venet, lib. 1., e 'l Guicciardini Ist. d'Ital. lib. 7.

un fol rotondo Macigno, circondato da Campi. Egli è fabbricato fopra diverse grosse pietre. Delle medesime una sterminata congerie, dalla dimezzata Montagna sin all'Adige distenden-

sfrum Petrae circu positos campos non h bere, nec erigi, sicu a Cassiodoro Verruca describitur. P. Beretti Dissert. Chorogra de Ital. Med. AEv.

dos, l'occhio de passaggieri si sattamente rattiene, che il Ch. Sig. Abate Tartarotti è di parere, averla il Divino Dante giudicata degna di sarne la descrizione, paragonandovi un luogo del suo Inferno, al principio del dodicesimo Canto.

Chiun-

<sup>\*</sup> Ch' ei fia d' opinione, avere Dante inteso il rovesciamento della Montagna, sopra alcuni scogli della.
quale è piantato il Castel della Pietra, vengo afficurato da un letterato nostro Accademico, il Sig. Cav.
Giuseppe de' Vannetti, il quale in una dotta sua Lettera intorno ad alcune circostanze della vita di Dante,
stampata in Venezia presso lo Zatta, dice d' avere
ciò ricavato da manoscritte Annotazioni all' Inferno,
comunicategli dal Sig. Abate Tartarotti, che n' è l'Autore. Le parole del Poeta son le seguenti:

Era lo loco, ove scender la riva

Venimmo, alpestro; e per quel, ch' iv' er' anco,

Tal, ch' ogni vista ne sarebbe schiva. Qual è quella ruina, che nel sianco

Di qua da Trento l' Adige percosse, O per tremuoto, o per sostegno manco; Che da cima del Monte, onde si mosse,

Al pian e si la Roccia discoscesa, Ch' alcuna via darebbe, a chi su sosse.

Cotal di quel burrato era la feesa: E'n su la punta della rotta lacca L'infamia di Creti era distesa.

19

Chiunque per lo contrario mira Doss-Trento, dee tener per certo, avere desso servito di base al Castel Veruca in quistione; e chi fa tutto il corso dell' Adige, forza è, che confessi, non incontrarsi vicin a questo siume altro alcun colle, cui la Lettera di Cassiodoro attribuir si potesse. La Veruca Trentina ( son parole del March. Maffei, Ver. ill. lib. 9. ) .... vien descritta naturale, inaccessibile, rotonda torre di sasso, che sorgea presso l'Adige, dilatandosi nella cima, e Castello perciò formando quasi singolar nel Mondo, ed attissimo per far argine insuperabile ai Barbari da quella parte. Tal descrizione la fa sicuramente conoscere per quel macigno isolato, che gira un miglio, e si chiama in oggi Dostrento; tra'l quale, e la Città solamente il fiume, e poco tratto di terreno intermedia. E dopo di lui il Sig. Ab. Tartarotti (Mem. Ant. di Rov.) foggiunge: Rettamente il Sig. March. Maffei ha avvertito, che Verruca altro non è, che Dostrento. La descrizione, che ne fa Cassiodoro, non potrebbe meglio quadrargli.

Veduta la situazione di Castel Veruca, passiamo ad indagare, s'egli veramente sia stato

fabbricato da Augusto.

Teodorico, al riferir di Giornande, de Reb. Goth. vers. simpadroni dell' Italia sulla fine del quinto Secolo, perchè ciò seguì al tempo di Zenone Imperator d'Oriente. Che avanti questo Re Castel

Theodoricus ... Zenonis Imperatoris confulto privatim habito,
fuae gentis vestitum reponens, infigne regii amittus, quasi jam Gothorum, Romanorumque
Regnator, adfumit.
R. 2

Veruca già efistesse, dalla citata sua Lettera evidentemente raccogliesi; perchè egli scrive a' popoli, che abitavano nei contorni di Veruca, Castello; e Castello singolare quasi, e primario nel Mondo; di cui fama in quel tempo correva, che fosse stato edificato per ritegno de' Barbari ec. Ecco dunque non ben fondata l'opinione del Mariani, e degli altri, i quali fostener vogliono, che questo Castello dal Re Teodorico sia stato costruito di pianta. Lo sbaglio di loro, per quant'io suppongo, deriva dall'aver essi tralle Azioni di questo Principe ritrovato, che dai fondamenti eresse un Castello, da lui chiamato istessamente Veruca. Ma le v'avel-

fero fatta un poco più d'attenzione, veduto est Mons Falco in agro avrebbero, che questo fu piantato non lungi dal Golfo fra Trieste, ed Aquileja; il qua- gnus hist. Goth. lib. le s' addimanda oggidì Monte Falcone: o, co-

Verucam etiam ( quae Aquilejensi) a fundamentis erexit ... Theodoricus Rex. Joan. Ma-9. cap. 26.

me piace al P. Beretti, quest' altra Veruca fu fabbricata vicino a Monte Falcone.

Maggiore sussistenza non ha il seguente raziocinio del Maffei (Ver. Ill. lib. 9,). Ai Mazistrati di Feltre, dic'egli, ordinò Teodorico di concorrer alla fabbrica di una Città, che per suo comando si facea nel Trentino ... Tal Città però, molto è credibile, altro non fosse, che il Castello di Veruca. Deduce questo il Sig. Marchese da un'altra Lettera di Teodorico (Cassiod. Var.

lib. 5. Epist. 9.). Ma vi dà egli un' interpretazione non giusta. Se dalle parole: In Tridentina Regione Civitatem construi Nostra praecepit Au-Storitas: non argui egli, che Teodorico parlasse quivi di Città positiva, e non gia d'un semplice Castello; avrebbe almeno dovuto accorgersene dal contesto della Lettera. Hoc, in appresso, solicitudo Nostra prospexit, ut, acceptis mercedibus competentibus, pedaturam murorum omnes in commune subeatis, qui vicinitate jungimini. Come Dos-Trento dalla natura è reso forte in modo. che superfluo sarebbe stato il fabbricarvi alcun recinto di mura, questa sola riflessione avrebbe dovuto fargli svanire il pensiero, che tal Città altro non fosse che il Castello di Veruca, Peraltro non folo si vede, che la Lettera parla d'una vera Città; si conosce anzi, che quella doveva essere una Città considerabile, se le sue Mura d'una mole (magnitudinem operis) aveano a riuscire, per inalzar le quali su di mestieri ricorrer all'ajuco de' Feltrini; Hac conditione definita, ut nullus ab his oneribus excusetur; unde nec divina Domus excipitur. Dalle parole dell' altra Lettera (48. del 3. lib.) ut in Veruca Castello vobis domicilia construatis: avrebbe il Maffei bensì potuto inferire, che il medesimo Re stimolò i Popoli del Trentino a risarcire le fabbriche di Castel Veruca, e piantarne forse anche delle nuove, acciocchè, oltre l'ordinaria sua guernigione, diversa altra gente lassù soggiornando, la Fortezza rispettabile vieppiù si rendesse. Ma la Lettera ai Feltrini non ha con Castel Veruca certamente che fare. "De and sale

Ciò presupposto, potrebbe interrogarmisi, quale

si fosse quella Città, che Teodorico sece cingere di mura si rimarchevoli? Il Civitatem construi farà forse credere a qualch' uno, che questo Re una Città nuova abbia fabbricata nel Territorio Trentino; ma fu la medesima Città di Trento. ch'egli fece circondare di nuove mura. Essa le conterva attualmente. La struttura delle medesime molto ben corrisponde alla sopraddetta Epist. 9. Da questa Gio. Magno al lib. 4. cap. 26. altro non inserisce, se non se Tridentum muro cinxit. Fa l'istessa offervazione l'Hoffmanno nel suo Lex. univ. Tridentum ... Urbem muro cinxit Theodoricus Ostrogothorum Rex, usus ad structuram lapide quadrato: e con questi il comune consenso. Allor quando Teodorico fece fabbricar le nuove mura della Città di Trento, la dilatò da due parti (come a suo luogo vedrassi). Avrà forse risarcite delle sabbriche antiche, e n'avrà piantate delle nuove; non dubitò perciò di chiamarsi Fondatore d'una Città, imitando a questo modo quelli, de' quali migliaja sono gli esempi, che per proprio hanno fatto passare quello, che, da altri anche in massima parte eseguito, da loro su solamente accresciuto, o risarcito. Tant' è vero, esfere in ogni tempo questo costume stato

in vigore, che Lampridio, 26., fembra farsi maraviglia, come Aleffandro Severo ai Ponti da Trajano fabbricati, e da lui ristaurati, non abbia posto il suo nome.

Alexander ... pontes, quos Trajanus fecerat, in-stauravit pene in omnibus locis. Aliquos etiam novos fecit; sed instauratis nomen Trajani reservavit.

M' induco dunque a credere, che Teodorico abbellì la Città di Trento, la cinse di nuo-

ve mura, ed accrebbe di fabbriche il Castel Veruca, il quale nuovamente mi richiama ad

Augusto.

Parecchie furono le cagioni, per le quali quest' Imperatore mosse la guerra ai popoli della Rezia, fondate su di giuste congetture le une, e portate da contemporanei Scrittori le altre. Due ho stimato di sceglierne.

perchè fanno al mio caso.

Erano Consoli Cecilio Metello, e Papirio Carbone, che val a dire. l' anno correva dalla fondazion di Roma 640., quando fecero a Romani le prime doro offilità i Cimbri, popoli al dir

bone Coff. Tacit. de Mor. Germ. cap. 37. di Strabone lib. 7. Xep'p'ovnoov oingvres, abitanti una penisola, che Tolomeo lib. 2. cap. 11. chiama κιμβρική χερσύνησος, Cimbrica Chersonefo, parte in oggi del Regno di Danimarca. A danni de' Romani s' erano co' Cimbri

uniti i loro vicini, detti li Teutoni, che soggiornavano in alcune Isole, ed alle spiaggie del Mar Germanico; inoltre i Tigurini, e gli Ambroni, popoli amendue dell'Elvezia. La lega di questi, tra' quali per altro

113" a 123 2 2 121 2 1

Teutones, Mare Germanicum, apud Cimbros incolentes in Fionia, & Scelandia. Hoffmann v. Teutones.

Sexcentesimum & qua-

dragesimum annum Urbs

nostra agebat, quum pri-

· mum Cimbrorum audita

funt arma . Caecilio

Metello, ac Papirio Car-

Helvetiorum pagorum nominaTigurinus...Ambronicus. Cluver. int. in geog. lib. 2. cap. 12. 1 Cim-

24 i Cimbri erano i più formidabili, e i più numerofi (basta dire, che questa si chiamò la Guerra Cimbrica ) for descritta da Valerio Anziate per testimonianza di Paolo Orofio lib. 5. cap. 16. Eglino per undici anni di guerra furono sempre vittoriofi; nel qual tempo disfecero a' Romani cinque Eserciti Consolari. li Capitani de' quali furono Carbone, Caffio, Scauro Aurelio, Servilio Cepione, e Marco

Oltre queste cinque rotte, samosa è anche la respinta di Quinto Luttazio Catulo. Questi per contrastar a' Cimbri l'ingresso in Italia, un altro Esercito avea distribuito per l'Alpi della Rezia. Penso poscia di raunar tutte le Truppe, sul timore di non poter sar tessa a Nimico si sorte

Manlio.

Manlius Conful, & Quintus Caepio Proconful adversus Cimbros, & Teutonas, & Tigurinos, & Ambronas, Gallorum, & Germanorum gentes, quae tunc, ut Imperium Romanum extinguerent, conspiraverant, miss, Antias scribit.

Carbone, & Cassio, & Scauro Aurelio, & Servilio Caepione, Marco Manlio fusis, vel captis, quinque simul Consulares Exercitus populo Romano abstulerunt. Tacit. de mor. Germ. cap. 37.

Ο΄ γων δη Κάτλος αντικαθήμενος, τοις Κίμβροις,
έτας μέν ύπερβολάς την
Α΄ πεων ἀπέννω φυλάσσειν,
μη , κατά πολλά την δύναμιν μέρηδιαιρείν ἀνατκαζόμενος ; ἀσθενής χένοιτο.
κατιβάς δ΄ εὐθυς εἰς Ι΄ταλίαν (fauces Alpium obfederat, Liv. Epit.), καὶ
τὸνΑ τισωνα ποταμύν λαβών
πρό ἀυτὸ, καὶ φραξάμενος
πρός τὰς διαβάσεις έκατέρωδεν ἰσχυροίς χαρακώμασιν
εζευξε τὸν πόρον ώς ἐπι-

con Soldati in molte parti divisi; e calò in Italia. Dispose il fuo Esercito di qua e di la dall' Adige, dopo avervi gettato un ponte di comunicazione; e molto ben trincerossi. Ma venuti esfendo gl'inimici, ed avendo quesi con gran furore principiato a scagliar dai monti groffissime pietre, e slanciar alberi interi nel fiume, per distrugger il ponte, s' empirono di tale spavento i Romani, che si milero tutti vergogno. iamente a juggire.

Vicino al luogo di questo suo fecondo appostamento ritrovato avea Catulo un Castello, e messa vi avea guarnigione. Sloggiato il Romano accampamento, poser l'assedio i Cimbri a questa Fortezza, e con egual bravura obbligarono gli asse-

Bondar an rois mepar, ei πρός τα φρέρια βιάζοιντα Sid The SEVOV of BapBapor ... es re mapasparomedeloarres eyris nat na-TOO ME TULEVOI TOV TOPOV ipearto xer , in tols mente วัง ชุอเร ล่งสอ อ หวุงขังระธ . ผิง-TEP OF YIYAVTES, dua dev. δρα πρυρρίζα λ πρημιών σπαράγματα, και γης κο-Awois Equosy els Toy TOTAL μον έκθλίβοντες το ρευμα. is Tois éperdorai na Ceux maw Budpois Epierres Bapn μεγάλα, συρύμενα κατά per nui Tivaroovine Take Thyais The yequpar a no-Ser hudgyres of Therson PS בוצושול בצבאודוסטידם עניצב Spatomedon, in avexwass. Plutarcus in Mario.

Repulso ab Alpibus, fügatoque Q. Catulo Proconsule, qui fauces Alpium obsederat, & ad
flumen Athesin Castellum
editum insederat. Liv.
Epit. lib. 68.

Οί δε βάρβαροι το μέν πέραν το Α'τισώνος φρέριον έπελ-Βόντες ελαβον . Plut. loc. cita diati, bensi dopo lunga refistenza, ad arren-

Il P. Beretti, ed altri vogliono, che il Ca stello di Catulo fosse il nostro Castel Veruca: ma per verità convien, che quello fosse sotto Trento di molto verso Verona; giacchè per determinare il luogo, dove il Proconfole dal cuor dell' Alpi andò a ritirarsi, Plutarco si serve della frase Calò in Italia, cioè fin dove principia l'Italia. Non dirò, che Catulo si trincerasse, ed occupasse il Castello fuor affatto dei Monti; perchè anzi da questi gettaron delle pietre i Nemici, ma nell' estremità de' medesimi. Veramente un passo di Frontino potrebbe far credere a prima vista, che Q. Catulo si postasse vicino a Trento, e che non discosto da questa Città in conseguenza fosse anco quel Castello. Narra egli (al lib. 4. cap. r. degli Strat.) che il Scaurus filium suum,

degli Strat.) che il Scaurus filium suum, Figlio di Scauro \* su quod in saltu Tridentino respinto dai Nimici loco hostibus cesserat, in nelle selve Trenti- conspettum suum venire ne. \*\* Ma siccome vetuit.

war que-

selve.

<sup>\*</sup> Questi, molto diverso da Scauro Aurelio sopra accennato, è quel M. Emilio Scauro, il quale su Console più volte, e Censore.

<sup>\*\*</sup> Ho detto Nelle selve Trentine, in luogo di dir nella selva Trentina, perche Gallo Elio Signif. lib. 2. disse, che Saltus è un difiretto, in cui sono delle Saltus est, ubi sylvae... sum;

questo Scrittore non altro ebbe per scopo che di riferir militari stratagemmi, ed alcuni fatti rimarchevoli, l'importanza de' quali non dipende dal sapere appuntino i luoghi, in cui fono seguiti; con Plutarco potrebbe conciliarsi Frontino, ammettendo, che questi per Selve Trentine dinotar volesse le Selve di tutta la Rezia; nell' istesso modo, che Dione parlò dell' Alpi di tutta la Rezia, nominando sol le Trentine, come a suo luogo diffusamente. Sicchè possiamo conchiudere, che il più volte detto Castel di Catulo sosse molto più sotto Trento, senza però col Marchese Maffei ( Ver. ill. lib. 3. ) per l'appunto determinare, che rimanesse verso la sommità del Monte Pastello in Valpulicella -

Passate dunque l'Alpi Retiche i Cimbri, gis in Italiam provoluti, sugato l'Esercito di Q. ruina descenderunt. Flora Catulo per la seconda lib. 3. cap. 3.

volta, e superato ch'

ebbero anche il Castello, da lui presidiato; s' inoltrarono suriosamente in Italia.

Micidiale farebbe flato per Roma quest' impeto, se unito poco dopo l' Esercito di C. Mario a quello di Catulo, non avessero avuta la forte i Romani di fare un macello de' Cimbri.

Cimbri, cum in Italiam trajecissent, junctis Catuli, & C. Marii exercitibus, praelio victi sunt ab iis, in quo caesa traduntur bostium CXL. millia, capta sexaginta Liv. Epit. lib. 68. Il medefimo Caio Mario avea disfatti poc' an-Teutoni, 21 11 e gli Ambroni.

Ed i Tigurini, intese avendo le disgrazie de loro Confederati, eransi messi

in fuga.

C. Marius summa vi oppugnata à Teutonis, & Ambronibus Castra defendit : duobus de. inde praeliis eos hostes delevit. Liv. Epit. loc. cit.

> Tiguringrum manus, in diversa lapsi, suga ignobili & latrocinio evanuit. Flore lib. 3.

Batte Mario i Teutoni, e gli Ambroni fulla fine del quarto suo Consolato; il che si ha da quanto scrive Plutarco in Mario . Nell' atto. dic'egli, che Mario era per fare il fagrifizio di ringraziamento per le riportate vittorie vennero da Romani

ים בנטמץ שבאול סובנים דל חבונם Legati, che gli anπτον άυτον ύπατον ... nunziarono il quinto

Consolato, il quale cadeva nell'anno di Roma 652. E la fuga dell' Esercito di Catulo segui nel principio dell'istesso Consolato; perchè Catulo di Consolo, ch' egli era stato in compagnia di Mario per la quarta volta, era allora semplicemente Proconsole. ricevette - la funesta

nuova della di lui respinta poco dopo l'arrivo de' Legati Romani .

... & TON als Usepor ruepais έπηγαγε πο Μαρίω, καί την περί Κάτλυ το συνάρ-HOVTOS GYYELIXY.

Erano scorsi soli ottantasette anni dalla disfatta de' Cimbri in Italia, quando Augusto pensò d'impadronirsi della Rezia. Fresca era in confeguenza la memoria del maggior obbrobrio, che mai provato avesse la Romana Repubblica: e'l pericolo, in cui s'era trovata la medesima Roma. Non meno de' loro antenati i popoli settentrionali erano in quel tempo feroci. L'Imperatore n' avrà senz'alcun dubbio avuto del pensiero; e non avrebbe mai creduta l'Italia, l'Imperial Sede in ficuro; se ad altre incursioni de' popoli Germani obice perpetuo non venisse frapposto. E qual miglior configlio avrebbe egli mai potuto abbracciare, che cercar a quest' effetto d' impossessarsi dell' Alpi; s' elleno οι απροπύλεως φαίνεσ θαι διά al dir di Polibio lib. 3. DEGIVEXELV TOCS A" ATTERS THE sembrano la Rocca, o'xins Iraxias:

che guarda tutta l'Italia: e Catone (per quanto riferisce Servio in
AEneid. 10.) disse, che
l'Alpi l'Italia difendeano a guisa di Muro:

Alpes Muri vice tuebantur Italiam.

e Cicerone (Orat. de prov.
Conful.) s'espresse, che la
Natura avea ben provisto
alla ficurezza d'Italia col

porvi innanzi le Alpi.

Alpibus Italiam munierat Natura, non fine aliquo divino Nu: mine.

Ma queste non sarebbono mai state l'antemurale, e la sicurezza d'Italia, e di Roma, fintantochè di mano straniera fossero state in possesso. Solamente dacchè Augusto n'era divenuto il padrone, a ragion potè Plinio (bist. nat. lib. 3. cap. 4.) chiamarle la salute del Romano Imperio; e de'nostri paesi parlando Cassiodoro nella Formula Duc.

Duc. Ret. var. lib. 7. con fondamento prononziò, che questi erano il riparo d'Italia.

Per impadronirsi dunque delle Alpi, cioè delle chiavi d'Italia, intraRetiae munimina sunt Italiae, & claustra provinciae.

Alpes, id est claustra: Italiae. Flor. 3. 3.

prese Augusto la guerra Retica. Questa segui nell'anno di Roma 730, essendo Consoli M. Livio Druso Libone, e Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, 15. anni prima dell'Era volgare. Qui prende abbaglio Sam. Pitisco nelle Note a Svetonio Aug. cap. 21. Egli accorda bensì, che la Guerra Retica su satra nel Consolato di Liv. Druso, e di Calp. Pisone; ma questi due Consoli pone all'anno 738., nel qual errore caduto anche il Freinsemio, e molto più il Sigonio, che gli stabilisce

<sup>\*</sup> Dion. Petavio ration. temp. fast. Consul. nomina questo Consolo D. Calp. Pisone, a disferenza dei Fast. Cons. del Sigonio, del Freinsemio e di parecchi altri Scrittori. Io m' induco a credere, che si sia ingannato piuttosto il Petavio; giacchè in altro prenome di Consolo l' ho scoperto non esatto. Collega di D. Giunio Pera all'anno di Roma 488. pone M. Fabio Pittore, del quale io tengo questa Medaglia.



Da cui chiaramente ricavafi, che il prenome del suddetto Fabio Pittore non era altrimenti Marco, ma Numerio. lisce all' anno 735. Ma oltreche il Pitisco da se medesimo si corregge nel suo Lex. Anziq. Rom. v. Rhaetia, Orazio nell' Oda 14. del 4. lib., con cui decanta le Vittorie di Drufo, e di Tiberio, riportate dai Reti, ci sa vedere, ch' elleno son seguite l' anno appun-

to 739. To, o Augusto, dic' egli, quindeci anni do po aver preso possesso d'Alessandria, hai avuta la sorte di riportar le narrate vittorie. Che se al dir di

Tibi quo die
Portus Alexandrea supplex s
Et vacuam patesecit aulam,
Fortuna lustro prospera tertio
Belli secundos reddidit exitus,
Laudemque & optatum peractis.

Imperii decus arrogavit

Paolo Orosio 6. 9. e di Macrobio Saturn. 12 12. Alessandria su occupata l' anno 724. aggiungendovi tre lustri, ne siegue, che la Rezia fu espugnata l' anno 739. Nè mi fi dica, che, se Orazio assicura, essersi la Guerra Retica terminata nell' Anno dimostrato. ella può aver incominciato il precedente; e che in questo modo si salverebbe, che que' due Consoli furono nel 738., sembrando questa cosa potersi maggiormente spalleggiare, da quanto il medefimo Poeta loc. cit. aggiunge, cioè che li Reti furono da Augusto Plus vice simplici. fconfitti in diverse riprese. A questo, istruito da Strabone lib. 4. risponderei, che per opera di Druso, e di Tiberio, Fi-Marting of EHAMEE THE gliastri d' Augusto, che a ανέδλην καπαδρομων TiBroing by o adens questa guerra gli aveva

pre-

preposti, furono soggioga- que done Apidous Ani ri i Reti dentro il corso d' una sola State. O quan-

pia mia. Strab.

do volessimo supporre, che Strabone abbia qui parlato poeticamente, dirò, dentro il solo corso

d'un anno. Dione al lib. 34. elegantemente al suo solito descrive i progressi dei mentovati due Fratelli: La prima e più sanguinosa zuffa fegui coll Efercito di Druso vicin'a Trento. Poi sopragiunto colla sua Truppa anche Tiberio. in molti corpi fi divifero i Romani, perchè in molti altri luoghi fortificati s' erano i Reti. Diversi attacchi intrapresi furono tutti quasi ad un tempo. In questi ebbero tutto l'avvantaggio i Romani. Quelli de' lor Nimici, che rimasero in vita, avviliti per le dilgrazie dei loro Compagni, cercaron di falvarsi col fuggire; e così d' un rapido corso di fortuna, dentro pochisfimo tempo, fu allora

... J. 8v TOUTR O' AUYEL 50'S TIPE TOV LEN TOS A Sp8000 277 aur85 ETIELLE , mai o's mods Tes duarthouvres of auff mipi ra Toldey riva upn sum Baxav , Siamexear Erperator TIREPLAY TOOO CO TEGERNEY, EOBARDYTES By Es Thy Xwpay moxλαχύθεν άμα άμφο-क्टिंग के वर्गा के अंतर Sid To UTOGORTHYWY & Xaxeros are die onas usvais rais duvaluedi Kowneves na-उसिव्या विषय के के ना HOIT IS adevestous TE EX TETE & aduporapes year NOMERRS EN YOU.

33

loggiogata la Rezia, venuta a questo modo in

poter de' Romani.

Dopo la conquista dell'Alpi, 8. anni dopo la Guerra Retica, su ad Augusto inalzato un gran Troseo colla seguente iscrizione: \*\*

IMP. CAES. DIVI. F. AVGVSTO PONT. MAX. IMP. XIIII. TRIB. POT \*\*\* S. P. Q. R

QVOD. EIVS. DVCTV. AVSPICIIS. QVE GENTES. ALPINAE, OMNES QVAE. A. MARI, SVPERO AD. INFERUM. PERTINEBANT

SVB. IMPERIUM. P. R. REDACTAE. SVNT
GENTES, ALPINAE. DEVICTAE
TRIVMPILINI. CAMVNI. VENNONES
VENNONETES. HISARCI. BREVNI
NAVNES. FOCUNATES
VINDELICORUM. GENTES. HIL

VINDELICORUM. GENTES, IIII CONSVANETES VIRVCINATES LICATES. CATTENATES

ABI-

\* Al Massei (Ver. ill. lib. 1.) scorsero dalla penna queste parole: In tempo d'Augusto aggredita su la Rezia, ed in tempo di Tiberio presso i Monti di Trento sconsitta. Avrà voluto dire: In tempo d'Augusto assalta su la Rezia, e per opera di Druso, e di Tiberio sconsitta.

\*\* Si suppone, che questo Troseo sia stato inalzato a Torbia vicino a Nizza di Provenza.

\*\*\* Questa Iscrizione è riferita anche dal Grutero;
ma la prese egli dall' edizione del Delecampio, il quale la TRIB. POT. contrasfegnò coll' anno XVII.;
ma in niun codice, in niuna
edizione prima', del Delecampio si ritrova espresso
alcun' anno.

Oportet fui,]e in Comitatu Nicaeensi in pago Torbia prope Nicaeam. Harduin. ad Pliu.

Descripsit eam Gruterus. pag. CCXXVI. 7. sed ex editione Delecampii. Addidit enim Tribuniciae Potestatis annum XVII. quem nulli MSS. codices, nullae ante Delecampium editiones babent. Harduin. cod. loc. ABISONTES. RIGVSCI. SVANETES. COLLVCONES
BRIXENTES. LEPONTII. VIBERI. NANTVATES
SEDVNI. VERAGRI. SALASSI. ACITAVONES
MEDVLLI. VCENNI. CATVRIGES. BRIGIANI
SONTIONTII. EBRODVNTII. NEMALONI
EDENNATES. ESVBIANI. VEAMINI

GALLICAE
TRIVLATTI. ECTINI. VERGVNNI
EGVITVRI. NEMENTVRI. ORATELLI
VERVSI. VELNANI. SVETRI

Come si vede, sonovi nominati parecchi popoli della Rezia; ma alcuni, anche dei più considerabili, ne sono ommessi: e, quel che più forprende, non vi sono mentovati i Ttentini, vicino alla Città de' quali segui anzi (come abbiamo veduto ) la prima, e la più sanguinosa sconsitta. Puossi con molta probabilità dedurre da questo, che la Città di Trento, intimorita per la prima battaglia di Drufo, e, prevedendo di non potere a quel vittorioso Esercito far resistenza, siasi resa ai Romani senza dar di piglio alle armi; ( questa è congettura del Sig. Ab. Tartarotti) che perciò non siano i Trentini stati inseriti nell' Iscrizion del Trofeo, per l'istessa ragione che non vi furono inserite le XII. Non sunt adjectae Contrade Cozie, come Cottianae Civitates al lib. 3. cap 20. imparia- XII., quae non fuemo da Plinio, al quale runt hostiles. siamo debitori dell' istesfa Iscrizione.

Impadronitosi dunque Augusto della Rezia, giacche questa servire gli dovea d'antemurale

dell'Italia, si dee giudicare, ch' egli avrà pensato la fortezza naturale dei Monti ad accrescer coll' arte, sabbricandovi qualche insigne Castello. E qual luogo più a proposito di Doss Trento avrebbe egli mai potuto ritrovare, se la sua situazione formar poteva un Castrum pene in toto Mundo singulare? E se il Castello, che su presidiato da Q. Catulo, non potè ai Cimbri far resistenza, sarassi Augusto ben compiaciuto di poterne accanto all' istesso fiume piantar un altro, che contro qualsivoglia altro impeto di popoli Settentrionali si avesse avuto a supporre, non altrimenti che un Agger sine pugna, obsessio secura. Ed ecco verificarsi la tradizione sin al tempo di Cassiodoro rimasta, intorno all' origine di Castel Veruca, cioè che feris gentibus constat objectum. \*

Non è da tralasciarsi a questo proposito d'osservare, che il medesimo Cassiodoro chia-

C 2 ma

<sup>\*</sup> Si potrebbe qui ricercare, se prima d'Augusto non piantaffero gia i Reti in Doss-Trento qualche Fortezza. Vi sono congetture sì per crederlo, che per negarlo. La memoria d' effere stati scacciati da altri Paesi ( di questo si farà parola altrove ), e la vicinanza della Città, e la figura del Monticello dovrebbono farci credere, che gl' inducessero per loro sicurezza a fabbricarvi sopra un Castello. L'essere i Reti stati soggiogati dentro pochissimo tempo; l'essersi probabilmente resi i Trentini senza fare alcuna resistenza, dee farci supporre, che non avessero in quel tempo i Reti una Fortezza, che, avanti l'invenzion della polvere, doveva essere di considerazione grandistima. In questa dubbiezza di cose dirò solo, che una Fabbrica anteriore non toglie, che Augusto n'abbia farta una nuova dipoi.

ma i nostri Paesi, come sopra abbiam veduto, Munimina Italiae & Claustra Provinciae; e nella riserita Lettera 48. esalta la Veruca Trentina sino a nominarla Castrum tenens Claustra Provinciae. Per Provincia s' intende qui l'Italia, \* cioè quel Paese, che il più d' ogn' altro al suo Re stava a cuore. Combinando questi due passi, sembra, che Cassiodoro confister sacesse la sicurezza d' Italia da queste parti nel solo Castel Veruca.

Un'altra cagione, che indusse Augusto a portar le sue armi contro de' Reti, ci viene somministrata da Dion Cassio al lib. 54. e da Strabone al lib. 4. ed è, perchè i Reti sovente la Gallia, e l'Italia saccheggiavano, e li Romani, ed Amici di questi, che per la Rezia sacean viaggio, mole-

Ρ΄ αιτοί ... της τε Γα λατίας προσόρε σφίσι πολλά κατέτρελον, η έκ της Ιταλίδος άρπα γας έποιεντο . τές τε όδω της Ρωμαίων η η της σφετέρας γης κρεμένες έλυμαίνοντο . Dio.

άπαντες δ' έτοι της Ι'π... λίας τὰ γειτονεύοντα μέρη κατέξεχον ἀέ. Strabo.

stavano. Ed ecco, in qual maniera si può spiegar la celebre Iscrizion di Gaeta, inquanto che la Rezia concerne. Ella è la seguente:

L. MV-

<sup>\*</sup> Cassiodoro disse: Rhaetiae sunt Claustra Provinciae, e L. Floro: Alpes, id est, Claustra Italiae.

Ebbe Lucio Munazio Planco diverse condotte di Soldati, e queste parecchi anni prima della Guerra Retica; basta dire, che le di lui Azioni militari, degne di memoria, si ricavano dal lib. X. dell' Epist. fam. di Cicerone, il quale morì ben 26. anni prima della medesima Guerra, al tempo della proscrizione, fotto il Triumvirato d' Ottavio, Lepido, ed Antonio. Ciò presupposto, potrebbe quest' Iscrizione a qualch' uno far credere. che Augusto non fosse stato il primo de' Romani, che con Esercito penetrato fosse nella Rezia con animo d'espugnarla; ma che Munazio Planco prima di lui l' avesse già soggiogata. Augusto per altro su certamente il primo. Sicche dal Triumphavit ex Retis devesi interpretare, che Planco sconfisse i Retifuori del loro stato, in paese, in cui fatt' aveano fcorreria per bottinare.

Dione racconta al lib. 54., che P. Silio, l'anno precedente alla Guerra Reuca, superò i Vennoneti, ed i Camuni, due minuti popoli della Rezia. Conviene, che anche questi sieno stati battuti fuor del loro paese; giacchè il medesimo Autore dice, ch' eglino secero

28

delle nimistà ai Romani; ed unanimamente stabiliscono gli Scrittori il principio della Guerra Retica alla spedizione di Druso.

Pigliò dunque Augusto le armi, anche per vendicar le ingiurie satte al Nome Romano; e per liberar, in particolare la Gallia Cisal-

pina, da nuove scorrerie de' Reti.

Erano questi Popoli al dir di Vellejo Pa-

tercolo (lib. 2.95.) co-

piosi di numero, e terribili per la loro fierez- quentes, feritate truces.

za; chiamati anche da

Orazio, lib. 4. Oda 14., implacidum genus, immanes. Sottomessi da Augusto popoli si formidabili, avra egli certamente temuto, che, se per l'addietro aveano quessi spesse fiate avuto ardire d'uscir dai loro monti, per infestare l'Imperio, molto più avrebbero pensato di scuotere, quanto più presto avessero potuto, il nuovo giogo, e di scacciar dal lor paese i Romani. Anzi Dione al lib. 54.

ci afficura, che Augusto avea realmente questo timore, raccontandoci, che furono prese delle cautele, acciocchè i Reti non ripigliasser le armi, ed in istato più non fossero di ribestarsi; potendosi qui riferire anche, quanto scrisse Ovidio (Trist. 2.) Rhae-

ἐπειδή τε ἐπολυάνδρον, ἢ ἐδόκων τι
νεωτεριείν, τὸ, τε κράτιςον, ἢ το πλείσον
τῆς ἡλικίας ἀυτβρ
ἐξήγαγον, καπαλιπύντες του έτες, ϋσοι
τὴν μέν χώραν, οἰκείν
ἰκανοί, νεοχμωσαι δὲ
τι ἀδύνατοι ἦσαν.

tica nunc praebent, Thraciaque arma metum.
Tanto (mi servirò delle parole dell'Ab. Qua-

drio, dissert. 3. int. alla Valtel.) avea dato a' Romani che fare quella formidabile Nazione, che ogni mezzo posero in opera, per assicurarsene.

E qual miglior disposizione avrebbe mai potuto sar l'Imperatore, che sabbricar nella Contrada la più abitata della Rezia, perchè la primaria, cioè nel Territorio Trentino, anzi in veduta della Città medesima, sabbricar, dissi, Castel Veruca; giacchè potendo questo riuscir un Castello, ubi nec Adversarius quicquam praesumat, nec inclusus aliquid expavescat, avrebbe ai Reti servito di sreno, ed avrebbe loro potuto sare svanir ogni benchè lontano pensiero di ribellione.

Che il Territorio Trentino il primario sosse di tutta la Rezia, suppongo, si debba arguire particolarmente da un passo di Dione. Qual si sosse il Paese compreso nella Rezia, indipendentemente dalla Vindelicia, distintamente ci spiega il Baudrand nel suo Lex. geog. V. Rhae-

tia. Ella comprendeva tutto quel tratto, ch' era nelle Montagne Retiche, e Trentine; in cui oggidà sono i Grigioni (che soli han conservato il nome di Reti), il Principato di Trento, il Contado del Tirolo, e la Valtellina. I nomi particolari dei popoli più ragguardevoli, contenuti nella Rezia, secondo le diverse loro Contrade, era-

Rhaetia propria completebatur totam illam regionem inter Alpes Rhaeticas, & Tridentinas; ubi hodie Grifones populi, seu Rhaeti, Tridentina ditio, Tmolis Comitatus, & Vailis Telina: ubi fuere populi Brigantii, Samnetes, Rigusci, no li Briganzi, li Samniti, li Rigusci, li Vennoni, li Trentini, li Breuni, ed i Genauni. A Settentrione confinavano colla Vindelicia, ad Oriente col Nonico, a Mezzodi colla Gallia Traspadana, e cogli Svizzeri ad Occidente . ad Occasum. Alla Rezia fu in seguiro

Vennones , Tridentini, Breuni, & Genauni . Inter Vindeliciam ad Boream. partem Norici ad Ortum, Galliam Tranfpadanam ad Meridiem, & Helvetios

aggiunta la Vindelicia, chiamata Rezia Seconda; e Rezia Prima, oppur Propria denominossi quella, che abbiamo descritta. Ma, co: me della Vindelicia nulla, o pochissimo, mi toccherà di parlare nel decorfo di questo Ragionamento, per Rezia intenderemo solo la Propria. Ora Dion Cassio, postosi ( al lib. 54.) a descrivere la Guerra Retica, incomincia, come ad Istorico si conviene, dal far vedere la situazione dei Reti. Paini, dic egli. οίκεντες μεταξύ το τε Νωείκε, λ της Γαλατίας προς ταις Α' λπεσι, προς τη Γπαλία, ταις Τριδεντίναις. Enr. Stefano traduce questo passo: Rhaeti inter-Noricum, & Galliam ad Alpes Italiae finitimas, quas Tridentinas vocant, incolentes. Gugl. Silandro: Rhaeti inter Noricum, & Galliam ad Alpes Italiae finitimas, quas Tridentinas nominant, sedes suas habent: e con questi quasi tutti gli aitri interpretarono Ad Alpes Tridentinas. Due volte quil'Istorico si serve della Preposizione mpos. Non può cader dubbio sopra la seconda; bensi il προs rais A"λπεσι merita molta riflessione. Quelli, ch' ebbero a interpretare questo testo in Latino, con tradurre Ad Alpes, si cavarono d'ogni imbarazzo; poichè, se la Preposizione #pos col Dativo si può adoprar per ad, apud, prope, ed usque, serve per apud, prope, ed usque anche la Preposizione AD; intorno alla quale sasciò scritto Servio: AD & in loco, & ad locum, APUD semper in loco significat; il che si compete anche al #pos. E' qui dunque da vedere, se spiegar si debba il riserito passo di Dione, sino all' Alpi Trentine, oppure, Nell' Alpi Trentine.

Il March. Massei, Ver. Ill. lib. 8., l'interpreta in questa guisa: I Reti tenevano sino all'Alpi Trentine prossime all' Italia. Ma che la Rezia s'estendesse sotto Trento di molto, e ch'ella abbracciasse per sino parte delle Campagne Veroness, ben lo aveva il Sig. March. imparato da Plinio lib. 14. cap. 6., il quale tra i Vini della Rezia loda quello, che na-

sceva nel Veronese; e racconta, che Virgilio dopo il Falerno il più d'ogn' altro stimava il Vino Retico del Veronese: e Marziale lib. 14. Epig. 100. parlò del Vino Retico, che si faceva nel Paese di Catullo. Di più egli sapeva, che Strabone al lib. 4. dalla parte dell'Italia sece arrivar i Reti sino sopra Verona, e sopra Como.

In Veronensi item Rhaetica Falernis tantum posthabita a Virgilio.

Si non ignota est docti tibi terra Catulli, Potasti testa Rhaeti ca Vina mea.

Oi µev go Paini µekpi rns I'malias nadnnsoi, rns vinep súpavos, h Kaus.

Non è qui fuori di proposito d' avvertire, come, nonostante che Strabone estenda i Reti dalla parte d' Italia sino sopra Verona, e sopra Como, dubitò alcuno, che questo Scrittore i Trentini avesse esclusi dalla Rezia, a motivo che al medefimo tib. 4. fi legge : บัทร์อุทศพรณ ปิริ าช Kous ... 711 μέν P'acrol na O υένονες εντί την ε'ω κεκλιμένοι τη δε Ληπύντιοι, η Τριδεντίνοι, η Στύνοι, η άλλα πλάω minpa Byn ... il qual passo quasi universalmente fu tradotto: Supra Comum ... habitant versus Orientem Rhaeti, & Vennones: ad alteram partem Lepontii, Tridentini, Stoni, & aliae complures exiguae Gentes. Un testo implicitamente inchiude i Trentini nella Rezia, tosto che la fa arrivar sopra Verona; e l'altro apertamente esclude non solo i Trentini, ma anche i Vennoni, i Leponzi, e gli Stoni. Ma ficcome, poche righe fotto, il medesimo Autore chiaramente dice, che गर्मा र संग्रे में क्षेत्र i Leponzi fono popoli ( The Paith ) in Acto della Rezia; piuttosto πύντιοι, λη Καμένοι . che fupporre, che il Pa-

dre

<sup>\*</sup> Alla mia interpretazione s'accosta di molto anche il Freinsemio nel Supplem. del lib. 136. di T. Livio, dove dice: Rhaeti circum Alpes Tridentinas inter No-ricos, Gallosque positi.

dre della Geografia tre volte in un folo libro & contradica, potrebbe il tutto conciliarsi ammettendo, che il genuino testo dell' Autore foste: υπέρκεινται δε τε Κώμε .... Ραιτοί τη μέν Quévoyes en sent luévos Ti Se Anmovios. λ Τριδεντινοι, λ Στόνοι, λ άλλα πλείω μικρά έθνη .... Perilche, con antepor solamente a ri men la parola Paini, si verrebbe ad interpretare : Supra Comum... habitant Rhaeti. Ex una quidem parte versus Orientem Vennones : ex altera vero parte Lepontii, Tridentini, Stoni, & aliae complures exiguae gentes: il qual senso verrebbe a far abbracciar nella Rezia i Vennoni, i Leponzj, i Trentini, gli Stoni ( Plinio mette Stones al principio del paese degli Euganei), ed altri popoli.

Un' altro passo, del medesimo Autore eod. loc., comunemente si scrive: Imusmos θε εβθ μεν Ουινθελικών έξηπάζοντο Λικάττιοι, η Κλαν Tivarios, & Ouenvoves Al de Party, Psnavrios, Kotrávrioi; e viene interpretato: petulantif-Simi Vindelicorum hahiti sunt Licatii, Clautinatii, & Vennones: Rhaetorum Rucantii, & Cotuantii. Con accomodar semplicemente l'interpunzione, e leggendo: Ιπιμώπατοι δε εββ μεν Οὐινδελικών έξητάζουτο Λικάττιοι, η Κλαυτινάτιοι Ουέννωνες 35 Si Pauth, Penúvrioi, & Kotsávrioi, fi viene a spiegare : Petulantissimi Vindelicorum habiti suns Licatii, & Clautinatii: Vennones vero Rhaetorum. Rucantii, & Cotuantii: ed a questo modo si può salvare Strabone dall' errore, che sarebbe non piccolo, d'avere posti i Vennoni nella Vindelicia. L'ordinaria esatezza, e gravità di Strabone ben richiede, che gli vengano tolti via somiglianti errori de Copitii,
massimamente in cose cotanto chiare, ed agevoli. Non così facile sarebbe il voler corregger Tolomeo, che d'infinità d'errori su
dal Cluverio, e dal Cellario tacciato, particolarmente, dove ei parla de nostri paesi; e l'Olstenio disse, che questo antico
Geografo ebbe in costume nella descrizione

del Mondo d'imbrogliar ogni cosa.

Ora per ritornar al nottro proposito; se Dione colloca i Reti nell' Alpi Trentine, ben si vede, che per queste intese l'Alpi di tutta la Rezia: e ciò tanto più, siccome non potrebbe egli aver detto, che l'Alpi, per l'appunto a Trento adjacenti, erano in que' tempi contigue all' Italia, noto essendo, che l' Italia andò ampliandosi, a misura che verso le nostre Alpi s' andarono distendendo i Romani. Questi avanti le Vittorie di Druso, non si sa, che neppur un palmo di terreno possedessero dalle prime fauci dell' Alpi perfin' a Trento. Il tratto di paese, che vi è intraposto, ha una grand'estensione. Perchè dir si potesse, che l'Alpi Trentine confinavano coll' Italia, conveniva senza dubbio sotto il nome di queste intender quelle di tutta la Rezia, la quale s'estendeva sino sopra Verona. In questa opinione maggiormente mi conferma il vedere, che Dione ai Reti, li quali egli pone nell' Alpi Trentine, assegna per l'appunto que confini, che circondavano tutta quasi l'antica Rezia. Vi dà egli per

confini il Norico, la Gallia, ( per la quale qui s' intendono gli Elvezi, che abitavano parte della vera Gallia ) e l'Italia (cioè quella parte d'Italia, la quale, prima che venuta fosse in poter de' Romani, si chiamava Gallia Traspadana, dall' essere molto tempo stata in mano de' Galli; ed anche dopochè questi ne furono scacciati, appo gli antichi Geografi alcune volte si trova sotto il nome d' Italia, altre sotto quello di Gallia Cisalpina, che in Traspadana, e Cispadana si divideva). Ed' ecco i confini, da tre parti dal Baudrand determinati alla Rezia: inter partem Norici ad Ortum, Helvetios ad Occasum, & Galliam Transpadanam ad Meridiem. Non mancherebbe che il confine dalla parte di Settentrione: inter Vindeliciam ad Noricum; ma il Norico toccava la Rezia in parte anche verso Settentrione, ficcome comprendeva altresì porzione di quel paese, che s'appella in oggi Baviera; e la Vindelicia sol da un lato verso il Nord colla nostra Rezia si congiungeva.

Poche righe sotto, nomina il medesimo Autore un'altra volta i Monti Trentini, dove particolarmente dinotar vuole il luogo della prima battaglia, seguita, come si è detto, vicino a Trento: bensì la seconda volta li chiama ad öpn. \* Con ciò egli diede a divedere,

che

<sup>\*</sup> L' Erud. Sig. Ab. Giuseppe Resch nei suoi Annal. Eccl. Sabion. To. 1. part. 2. pag. 358. dice, che Dione per

che per Monti Trentini si potean intendere quelli a Trento adjacenti, ed anche i Mongi di tutta la Rezia; non altrimenti, come per Campagne del Napolitano possono venire quelle, che son vicine alla Città di Napoli, e quelle di tutt' il Regno. Aggiungafi, che, come sopra abbiamo veduto, non potrebe besi Frontino conciliar con Plutarco, quando non s'accordi, che anch' egli per Selve Trentine quelle dinotar volesse di tutta la Rezia. E ficcome cosa in que' tempi sembrava assai difficile, che un numeroso Esercito valicasse lungo tratto di Alpi; dovremmo dire, che Lucio Floro parlasse direttamente contra il suo costume, che dà piuttosto nell' iperbolico: quando, potendo egli rilevare, che i Cimbri ebbero a passar moltissimi Monti, per calare in Italia; suppor volessimo, dov' ei racconta, come Cimbri Tridentinis jugis in Italiam/descenderant, che non intendesse l'Alpi di tutta la Rezia, ma sol le Trentine. Prima di me già il Padre Arduino nelle Note ad Plin. lib. 3. cap. 16. disse, che le

Retiche si chiamavano 'ALTES TRIDENanche Alpi Trentine: e TINAE Rhaeticae

que-

per Monti Trentini intese l'Alpi di tutta la Rezia: Dioni Cassio lib. 54. Alpes ma egli dà quest' interpretazione alle parole δεντίνα, MONTES TRIπὶ "ρη τριδεντίνα, la DENTINI.

quale in vece dee risetirsi alle altre: πρὸς ταις Α"λπεσι, ταις Τριδεντίναις.

questo; perche Trento appellantur a Capite era la Capitale della Re- Rhaetiae Tridento. zia. Tutti quelli, che

dal passo: Accedente Athesi ex Tridentinis Alpibus (lib. 3. cap. 16.) interpretarono, che Plinio volle quivi dinotare, che la sorgente deil' Adige ritrovasi nell'Alpi Trentine; come la medesima molto discosta da Trento, è in quella parte dell'antica Rezia, in cui abitavano i Popoli Vennoni; avrebbero dovuto istessamente dedurre, che anche Plinio per Alpi Trentine intese tutta la Rezia. Esaminate tutte queste ragioni, io m' induco a credere, che in que' tempi fotto il nome d'Alpi Trentine venian alcune volte quelle della Rezia intera; fotto quello di Selve Trentine. tutte le Selve Retiche; e forse sotto il nome di Trentini tutti li Reti : dalle quali cose possiamo ben arguire, che, se Trento dava il nome a tutta la Rezia, la Metropoli ei si sosse della medesima, e che di questa in conseguenza il Territorio Trentino fosse il primario.

Alle congetture, fin qui prodotte, le quali possono farci credere, che Augusto abbia satto fabbricare Castel Veruca, aggiungo ora cose di fatto. Lucio Floro lib. 4. cap. 12. c'istruisce, che costume era d'Augusto, di far piantare nelle Provincie, da lui recentemente conquistate, de' Castelli vicino a' fiumi.

Druso, che dopo la Guerra Retica portate Drusus in tutelam avea più oltre l' Armi Provinciarum praesid' Augusto per custo- dia, atque custodias dia delle Provincie di-

Aribul diversi presidi lungo la Mosa, l' Elba, e il Veser, dopo aver soggiogati que' popoli ; e solamente accanto al Reno eresse più di cinquanra Castelli.

ubique disposuit per Mo Sam, per Albim, per Vifurgim; nam perRheni quidem ripam quinquaginta amplius Ca-Rella direxit.

Inoltre Orazio nella prima Epist. del 2. lib., in cui narra diversi satti gloriosi d'Augusto, tra l'altre cose decanta,

che egli abbia fabbri-Arces montibus impocati più Castelli sopra litas .

de Monti. Lud. Defprez. ad Uf. Delph. nella Nota di questo passo dice: praesidia, & custodias ubique disposuit . Laddove Orazio, e Floro ci fanno vedere che questo Imperatore, per inalzar i suoi Castelli, destinava o luoghi vicini a' fiumi, o qualche Monte, Doss-Trento accoppiava in

se ambidue detti vantaggi.

Tutte queste ragioni, unite insieme, tanto forti mi sembrano per credere, che Castel Veruca fia stato fabbricato d'ordine dell' Imperator Augusto, che, anche senza il lumedella nostra Lapida, non ne dovrebbe alcuno dubitare. Ma quanto maggiore forza non da egli al mio argomento l' essersi ritrovato a piè dell'istesso Castello un Marmo, che d' Edificio fatto per suo comandamento tramanda a noi la memoria?

Sentomi per altro tantosto muovere una difficoltà, che a prima vista potrebbe far alcuna impressione. Ella è, che, siccome Au-

gusto

gusto nella nostra Iscrizione fra i suoi ritoli porta anche quello di Consul undecimum, sembra doversi dedurre, che il Marmo parli di Fabbrica fatta l'anno di Roma 731.; giacchè al medesimo si riferisce l' undecimo suo Consolato: e secondo questo cascherebbe tutto il mio raziocinio, perchè fondato fopra d'un anacronismo, essendosi quest' Imperatore 8. anni dopo l'accennato Magistrato impadronito della Rezia; prima della qual conquista non poteva egli la fabbrica aver fatta di Castel Veruca. Io veramente accordo, che gli anni di Roma per la maggior parte si computano appunto dai Confolati; ma dee altresì a me accordarsi, che Augusto anche in quegli anni, ne'quali non era Confolo, facea pompa nelle sue titolature, anche 'dell' ultima

sua Dignità Consolare. E' da sapersi, ch' egli stette dieciassette anni, prima di passare dall' unduodecimo decimo al Consolato. Nell' istesso anno ( Pigh. Ann. III. Preinf. fast. Conf. Pitisc. ad Svet. ) in cui fu Console per l'undecima volta, ricevette in perpetuo la Potesta Tribunizia; della quale per altro, come i Magistrati

Tribuniciam Potesta: tem perpetuam recepit. Svet. cap. 27.

Romani un anno solamente duravano, di contrassegnare gli anni per lo più costumava.

Ciò presupposto, le seguenti tre Iscrizioni sa ran conoscere ad evidenza dai tre disserenti anni della Potestà Tribunizia, cioè del 740. del 744. e del 745., che Augusto 9. 13. e 14. Anni dopo l'undecimo suo Consolato portava il titolo di Consul undecimum.

### In Emerida nel Portogallo

#### Gruter CXLIX. 4.

IMP. CAESAR. DIVI. F. AVGVSTVS
PONT. MAX. COS. XI
TRIBVNIC. POTEST. X. IMP. VIIII
ORBE. TERRA. ET. MARI. PACATIS
TEMPLO. IANI. CLVSO
ET. REP P. R. OPTIMIS. LEGIBUS
ET. SANCTISSIMIS. INSTITUTIS. REFORMATA
VIAM. SVPERIOR. COS. TEMPORE
INCHOATAM
ET. MVLTIS. LOCIS. INTERMISSAM
PRO. DIGNITATE. IMPERI. P. R
LATIOREM. LONGIOREM. QVE
GADES. VSQVE. PROMOVIT

În Roma.

Gruter. XXXII. i.

IMPERATOR
CAESAR. DIVI. F. AVGVSTVS
PONTIFEX. MAXIMVS. IMP
XII. COS. XI. TRIB. POT. XIV
AEGIPTO. IN. POTESTATEM
POPVLI
ROMANI. REDACTA
SOLL. DONUM. DEDIT

### In Roma.

#### Gruter. LXI. T.

IMP. CAES. DIVI. F. AVGVSTVS PONTIFEX. MAXIMVS TMP. XIII. COS. XI. TRIB. POTEST. XV EX. STIPE. QVAM. POPVLVS, ROMANVS ANNO. NOVO. APSENTI. CONTULIT NERONE. CLAVDIO, DRVSO T. QUINCTIO. CRISPINO. COS VOLCANO

Nuova difficoltà nasce dal vedersi nella noftra Iscrizione la Tribunizia Potesta d' Augusto senza numero alcuno, per la qual cosa inferir taluno potrebbe, doversi intender il primo Anno della medesima, il quale, come s'è detto, cade istessamente al 731. Il Roschmann \* tenne questa cosa per ficura.

Di qua deduce egli, jam sub Augusto novem che Trento nove an- circiter ante reliquam ni prima della Guer- Rhaetiam annis ac 22. ra Retica ubbidisse ai circiter ante Christum na-Romani . Ma come non avvedersi, che tal' interpretazione era affatto contraria all'Isto.

Tridentum (hic lapis) tum. & aliquid datum tribunicia potestate fuisse probat (Annum 739. vel 40., aut utrumque Au-D 2 remove : ria,

<sup>\*</sup> Nella cit. spieg. di quella Lapida Sepol., dove fa cadere il discorso sopra il nostro Marmo. Si conosce, allorchè scriveva, ch' egli avea veduta l' Iscriz, intera del Museo Veron.

ria . cd alla Critica ! thores affignant Bello Piuttoflo che accordar sì facilmente ad Augusto nove anni prima della Guerra Retica il possesso di Trento, il quale rimaneva quasichè nel cuor della Rezia, avrebbe egli dovuto far un poco più d'esame sopra le titolature de' Cefari. Avrebbe co-

Drust Rhaetico) qui annus hujus potestatis primus fuit, Urbis conditae nimirum DCCXXXI. Hoe enim , ut Pagius docet (Difs. Hypat. 193.) Tribunitia Potestas & Proconfulare Imperium sidem collatum , quae prima vice sine numero, deinceps vero ordine numerali solet exprimi.

nosciuto falsa esfere the state of the l'illazione, che dal ritrovarsi la Potessa Tribunizia non contrassegnata di numero, si dinoti sicuramente il primo anno della medesima. Un' esempio abbiamo nell' Merizione del Trofeo dell' Alpi. Erano 16. anni, che Augusto avea ottenuta la Potessa Tribunizia; e pure vi fi legge TRIB. POT. fenza numero alcuno. E' si fallace l'opinione del Rosch manno, che anzi il P. Jobert nella Science des Medailles. 5. fa la quistione, d'onde venga, che un medesimo Imperatore alcune volte ponga gli anni della Potesta Tribunizia, ed altre porti il titolo di questa affolutamente. e senza numero, benchè più d'uno fossero gli anni, che n'era stato condecorato. La risolve con dire, che ciò di tanto in tanto saceano i Principi per dar a divedere al Senato, che da lui punto non dipendevano. Ma il Baron Brimard de la Bastie meglio a mio

credere scioglie il questo, dove dice, che intanto gl' Imperatori non contrassegnavano sempre gli anni della loro Potesta Tribunizia. in quanto che la medesima, principiando da Augusto, su loro accordata in perpetuo: ed era molto diversa dal Tribunato della Plebe . il quale anche fotto i Cesari seguitossi a concedere a' Cittadini privati per un solo anno -

Spianate queste obbiezioni, resta d'appagare la curiofici di chi richieder mi potesse, in che modo il Marmo d' Augusto da Castel Veruca fia passato alla Chiesa di Santo Apollinare. Non è difficile l'indovinarlo. Allor quando i Monaci Benedettini vennero a piantarsi ai piè di Doss-Trento (correva il duo. decimo Secolo), eglino, per fabbricar la loro Chiefa, il Monastero, e l'Abitazion dell'Abate; per formar i loro recinti, e per tirar un grosso muro in riparo dal fiume, in luogo di cavar dalle viscere de' monti nuove pietre, fuor d'alcun dubbio stimarono bene di prevalersi di quelle d'antiche vicine Fabbriche, in particolar di quelle del Castello, il quale ne potè loro somministrare abbondantemente. La vicinanza, la facilità del trasportar dall' alto, la barbarie di que' tempi gli avrà invitati a distruggere la tanto rinomata Veruca, che dalla voracità di sette Secoli, dopo il ristoramento di Teodorico. sarà in que' tempi probabilmente stata ruino. sa in buona parte. fred of D 200 to And South Che

Che per formar Sant' Apollinare \* le pietre, che servirono prima ad altri usi, e quelle di vicini antichi Edisci sieno state impiegate, argomento infallibile si è, oltre la nostra Lapida, il vedersi dispersi attualmente ne'
muri esterni della Chiesa molti preziosi frammenti (di questi residui d' antichità alcuni
potran vedersi qui espressi nell' ultimo foglio)
che a guisa di nude pietre sono stati adoprati. Veggonsi ne' medesimi muri altri due
Marmi con Iscrizione: Il primo ha la seguente:

## FAVSTINAE. AVG

Il secondo (egli è capovolto) per essere mancante contiene questa tronca Iscrizione:

# MAGNO. ET. INVICTO

Mus. Veron. CCCLXXX. 1. Inol-

<sup>\*</sup> Il volgo suppone, che la Chiesa di S. Apollinare sia antichissima, e dalla somiglianza del nome tirano cert' uni la conseguenza, ch'ella sosse già Tempio d'Apolline. Ma per gettara terra una tale opinione, basta osservare, ch'ella è d'Architettura detta sotica, la quale principiò ad introdursi solamente dopo il V. Secolo; al qual tempo il Territorio Trentino avea già universalmente abbandonata l'Idolatria. Questa maniera di fabbricare incominciò ad andar in disuso nel XV. Secolo. Si bandì affatto nel XVI.

Inoltre Innocenzo da Prato Scrittore, quasi contemporaneo al Card. Cristoforo Madruzzo Vescovo di Trento, racconta, che questo Principe dagli stessi fuddetti Muri cavò altre due Lapide ( delle quali si veggono al di suor della Chiesa ancor le Nicchie), e le collocò nel suo Palazzo di Campagna detto Delle Albere, dove stettero sintanto, che il Principe Monsignor Coadjutore. Firmian, il qualle ne conosceva il pregio, per maggior comodo de' Letterati le sece di la trasportare nella Residenza Episcopale. Ecco quanto contengono:

C. YALERIO. C. F. PAP
MARIANO
HONORES. OMNES
ADEPTO. TRIDENT
FLAMINI. ROM. ET. AVG
PRAEF. QVINQ. AVGVR
ADLECTO. ANNON. LEG. III
ITALIC. SODALI. SACROR
TVSCVLANOR. IVDICI
SELECTO. DECVR. TRIB
DECVRIONI. BRIXIAE
CVRATORI. REI. P. MANT
EQVO. PVBL. PRAEF. FABR
PATRON. COLON
PVBLICE

Quest' insigne Iscrizione tra quelle del Grutero è la 6. della p. CCCCLXXIX. D 4 2. V. F. order of a state of the

Muratori nov. thef. DCCCL. I.

Dal vedersi di questi esterni Marmi, e frammenti alcuni capovolti, altri parte nascosti nei muri, si può ben giudicare, che anche in mezzo ai medesimi molti altri pezzi d'antichita saranno nascosti del tutto. In fatti, appena fatta una piccola apertura nel muro meridionale della Chiesa all'occasion della sabbrica della Sacristia, comparve una Lapida adornata di bassi rilievi con una lunga Iscrizione \*. E'

<sup>\*</sup> Non fu avvisato Monsig. Preposito di questa scoperta. I Muratori, li quali più conto non secero di quel marmo, che d'un' altra pietra comune, nuovamente lo rivestiron di muro. Egli resta vicin' all' angolo interno della Chiesa dalla parte della Pistola all' altezza di quattro palmi circa, misurando dal nuovo pavimento.

fa, demolir alcun poco della Fabbrica altresì ruinosa, che serviva un di per l'Abate, su, alcune settimane sono, ritrovato in mezzo ad un Muro di questa un pez d'antica Lapida sepolcrale colla seguente conca Iscrizione:



Mi viene qui fatta interrogazione, se, oltre il Marmo d'Augusto, anche l'altre Lapide tutte, e frammenti derivino da Castel Veruca? Innocenzo da Prato, ed altri, sono di parere, che la primitiva Città si sosse piantata ai piè di Doss-Trento. Appoggiano la lor' opinione principalmente su i molti avanzi d'antichità, che appunto si veggono nei Muri di S. Apollinare; alla qual credenza chi si determinasse, avrebbe della pena a prestar sede, che neppununa Lapida da Castel Veruca provenga. Anzi ammesso questo principio, sembrerebbe, doversi poi tirar un altra conseguenza; cioè, che quella, che il Massei pose in Doss-Trento, sia invece la moderna Città di Trento, stata edi-

ficata dal Re Teodorico; e che l'antica, situata già alle radici della Veruca, sia affatto distrutta. Ma io mi lusingo di poter provare, e che la primitiva situazione di Trento era di qua dall'Adige, dove di presente ritrovasi, e che tutti li prodotti monumenti esser poteano di là, senza che ivi sosse stata la Città medessma. Determineremo anche almen in qualche maniera, quai pezzi possano da Castel Veruca essere stati trasportati, e

quai ritrovati ai piè del medesimo.

Che l'accennata opinione intorno alla prima pianta di Trento fia erronea, la fola ristrettezza del luogo può dimostrarlo. Nei passati tempi l'Adige in due rami dividendosi. uno era quello, che poi tutta l'acqua ricevette, ed il corfo facea, che anche al di d'oggi continua, ma che molto è irregolare, e, dirò così, sforzaro: e l'altro, linea quasi retta formando, bagnava le radici di Doss-Trento verso Oriente. Questi due rami andavano poi ad incontrarsi di rimpetto alla parte meridionale del medefimo. \* Il Terreno dunque. che rimaneva fra Doss-Trento, fra la Montagna posta incontro all' Ov-est di questo, e fra il Fiume, è di tale ristrettezza, che convenir punto non poteva ad una Citta, e Città tan-

to

<sup>\*</sup> Il fiume al tempo dei Monaci era ancor dimezzato, come fi ricava da un refiduo di groffissimo muzo ( questo erroneamente da alcuno viene supposto anticnissimo ) ch' essi avean tirato per dirender gli Orti dell' bate, e la Chiesa, la quale a questo modo restar dovea appunto dentro l'angolo, che sormava l'impoccatura dei due rami dell' Adige.

Alcuni di quelli, che sostener vogliono, la prima pianta di Trento essere stata dall'altra riva dell'Adige, mi oppongono altresì, che quella parte della moderna Città, in cui resta la Chiesa di S. Margherita, e rimane appunto quassiche in faccia a Santo Apollinare, sino al decimo quarto secolo di Cristo abbia continuato

e perchè in tal ritirata ebbero Reto per Duce, la denominazione di Reti ne riportarono. Costoro sabricaro: Trento, e molto ampiamente nel tener banum, cioè Borgo annesso alla Città, allegandomi un Privilegio dell'anno 1326. dal Vescovo F. Enrico, concesso alle Monache di S. Margherita, in cui è satta menzione, che il loro Monastero si ritrova in Surbano. Sicchè conchiudono essi: Se questo era un Borgo, la Città rimaneva di là dall' Adige, cioè ai piè di Dos-Trento. Ma io discorro tutto diversamente: Se il Surbanum era di quà dall' Adige, e due rami del siume, ed una lingua di terra intersecavano, dobbiamo piuttosto tirar confeguenza, che l'antica Città sosse da quella parte del siume, presso cui rimaneva il Borgo, e non dall' opposta.

Tra gli altri suoi Borghi uno n' ebbe la Città di Trento verso Mezzodì. Porzione di questo su da Teodorico rinserrata istessamente nelle nuove sue Mura; ed abbenchè costituisca presentemente parte della Città, conserva anche al dì d'oggi il nome di Borgo nuovo, chiamato prima probabilmente suburbium novum. Ed in fatti, se questo avanti Teodorico non sosse stato un Borgo, non se gli avrebbe dato questo nome per certo, dopochè divenne parte della Città. Ora questo Borgo rimaneva dalle radici di Doss-Trento assai più discosto, che il Surbano. Come mai dunque potrebbe dirsi, ch' egli appartenesse

<sup>\*</sup> L' originale si conserva nell' Archivio del Castello del Buon Configlio. Il P. Ippolit Francescano me ne favori una copia.

a Città, piantata di là dall' Adige? \* Aggiungasi, che, non ha gran tempo, nella Strada della Trinità, dalla quale appunto principia Borgo nuovo, fi scoprirono per lungo tratto

\* Anni sono, in una casa, fituata nel Borgo nuovo, appartenente ora a certo Antonio Zattini, sceso il padrone nella fogna sotterranea della medefima casa, ed accortofi, che la fogna era sostenuta da una volta di muro, vi fece fare un pertugio, per il quale calato a questo modo in un secondo piano sotterra vi ritrovà un pilastro sostenuto da un piedestallo, in una faccia del quale è scolpita quest' Iscrizione:

#### TVLLIAE VICTORINAE L. S. ERMES VXORI CARISSIMAE

Come non fu dal padron della casa facto alcun cafo di si bel Depofito, fu dal medefimo nuovamente coperto; ma per avventura vi si trovò presente, chi cavò copia dell'Iscrizione, che mi comunicò. Da questa cosa si deduca, quanto si è alzato il terreno della Città; e suoi contorni da quel che su vecchiamente. Oltre i distrutti saranno sotto terra moltissimi monumenti, che alla Storia di Trento gioverebbero affai.

Come molto differenti in somiglianti cose sogliono effere le opinioni; se alcuno avesse mai supposto, che anche il Borgo nuovo vecchiamente inchiuso fosse sella Città, da questo monumento potrebbe disingannarsi; noto essendo, che Legge di Gre-

cia, portata nella Romana Rep- Hominem mortuun inpublica, proibiva di collocare quit Lex in XII. Tale nelle Città le ceneri de tra- in Urbe ne sepelito, nepaffati.

ve urito. Cic. de Leg. 58.

tratto sotto terra grosse sondamenta, e resistante dui delle Mura della Città primitiva. Esaminate queste ragioni, non può dubitarsi, che Trento sin dalla prima sua origine non sia stato piantato, dove presentemente ritrovasi.

La Città cinta di Mura prima di Teodorico non abbracciava in vero grand'estensione. s' egli colle nuove fue Mura l'accrebbe del Surbano, e del Borgo nuovo, che v'inserì. Ma ad arte in que' tempi picciol terreno si circondava dalle Mura, acciò più facilmente le Città si potesser disendere. Dentro alle medesime le Fabbriche più cospicue s' inalzavano; e folo la gente primaria abitava. L' istessa Roma nei tempi più sloridi, e della massima sua popolazione, non aveva più di otto M. P. di giro . Fu l' Imperator Aureliano, cioè a dire, sulla fine del III. Secolo di Cristo, che estese di sei M. P. il giro delle Mura, quando vi rinserrò il Campo Marzo, ed altre Fabbriche chiamate Suburbicarie; come il Nardino lib. 1. cap. 4. e 5., e Girol. Minutolo Rom. ant. dissert. 3. hanno dimostrato. All'incontro erano assai distesi i suoi Borghi Così Trento cinto di mura era picciolo; ma era Città molto grande, considerate le molte Case, che a lei dovevano esse: re annesse, e che costituivano i Borghi.

Alcune Fabbriche saranno bensì state anche di là dall' Adige ai piè del più volte detto Doss Trento; anzi con qualche sondamento i può asserire, tra l'altre ve ne sossero due di siguardo. Ai piè del Castel di Roma, voglio

dire

dire, del Campidoglio, esiste attualmente un gran Pezzo d'Antichità, cioè l'Arco di Settimio Severo; e da questo non lungi vedessi un Tempio dedicato già a Faustina Imperatrice Moglie di M. Aurelio Antonino, detto il Filososo. Potrebbe darsi, che la Roma-

na Colonia Trentina, giacchè la magnificenza di Roma, per quanto potean, le Colonie imitavano, talchè ne diventavano quafi tante piccole immagini, a' piè del fuo Campidoglio, cioè di Castel Veruca, anzi sull'imboccatura della strada, che lassù conduceva, quasi che di magnifico ingreno servir dovesse, un Arco trionsale in onor d'un

Propter amplitudinem, majestatemque Populi Romani, cujus istae Coloniae quasi efficies parva, simulacraque esse quaedam videbantur. A.
Gellius lib.3.cap.13.

Est Arcus triumphalis veluti perpetuo patens porta. Albert. de re ædif.

qualche Imperatore avesse eretto, nel qual Arco stata sosse l'Iscrizione, di cui era il principio: Magno, & Invisto Imperatori Caesari. E siccome,

dopochè M. Aurelio obbligò il Senato ad annoverare nel numero degli Dei Faustina sua Moglie, e dichiararla degna di Tempio,

Petiit a Senatu, ut honores Faustinae; aedemque decernerent. Jul. Capitol. in M. Aur.

fabbricato fu in suo onore il sopra accennato; non sarebbe suor affatto del probabile il dire, che nell' istesso modo alla medesima per lo meno un picciol Delubro consacrasse appiè del Castel Veruca la Trentina Colonia, a questo Delubro molto ben convenendosi l'Iscrizione : Faustinae Augustae Decurionum Decreto :

Le Pietre sepolcrali di Sassio, e di Cassidia saranno istessamente state alle radici di Doss-Trento; giacchè egli è credibile, non si saranno nella Veruca poste le ceneri d'alcun

Defunto.

Quello dunque, che sarà stato preso da Castel Veruca per le Fabbriche de Benedettini. si potrebbe dire, fosse il Marmo d' Augusto, e quello di C. Valerio Mariano. Era molto conveniente quel Castello, qual luogo insigne, a perpetua onorifica memoria, che la Colonia Trentina fece ergere in segno di gratitudine inverso d'un benemerito suo Concittadino, e Protettore, passato in Trento per tutte le Dignità; trattandosi fors'anche di far cosa grata a que Soldati della Legion Terza Italica, ch' eran lassù di guernigione; giacchè Mariano era benemerito anche di lei.

Gli

<sup>\*</sup> Non abbiamo alcun Documento, con cui a un dipresso determinare il numero de' Soldati, che furono assegnati al presidio di Castel Veruca; bensì dal Marmo di Sassio si potrebbe in qualche modo arguire, che alcun tempo vi foggiornasse parte della Legion XXI. Rapace: ed in altro tempo porzion della Legion III. Italica; giacche in Trento, o nel Castello medesimo faceva dimora l' Annonario di questa Legione, cioè il suddetto C. Val. Mariano : e d' un Tribuno della stessa sa menzione un Marmo Sepolerale,

65

Gli altri frammenti poi faranno stati presi in parte dalle riferite due Fabbriche (se pur vi furono) e il rimanente tutto dal Castello, il quale, oltre il folido, e il massiccio, come fi compete a Fortezza, avrà avuti anche degli ornamenti. Le ruine, che del medefimo iono al dì d'oggi rimaste, in altro non confistono, che in una quantità grande di grossi muri, li quali la superficie del terreno di poco formontano. L'unica cosa, che degli ornati lassù sia restata, è un bellissimo Capiteilo di marmo bianco d' ordine composito, il quale in una spianata serve presentemente di sostegno ad una Tavola di pietra, E per la strada del Dosso incontrasi giacente un pezzo grande di Colonna istessamente di marmo, da' Monaci infallentemente lasciato a mezza via, perchè d'altro materiale non avranno avuto bilogno. Of the course opening

E Ho

che si conserva nel Castello del Buon Consiglio con questa Iscrizione:

C. IVLIO
INGENVO
C. I
TRIB. LEG. III ITAL
TIB. CL. VICTOR. V.E
INFANTI. BENIG
PLVRA. DE. SE
MERENTI

Ho detto di sopra, che gli Etrusci sono stas ti li Fondatori di Trento. Ma, siccome alla fallsa opinione comunemente invalsa, cioè che l'abbiano fabbricato i Galli Senoni, il Pincio vi ha voluto aggiungere, che questi l' hanno fondato per l'appunto 389, anni prima di Gesù Cristo; mi veggo in obbligo di sostenere il mio detto, e far vedere, che Trento sia di due secoli per lo meno più antico. Il Pincio con tanti altri fu ingannato da un confuso passo di Giustino Epitomatore di Pompeo Trogo lib. 20. Egli è il seguente: Galli... sedibus Tuscos expulerunt, & Mediolanum, Comum, Brixiam, Veronam, Bergomum, Tridentum, Vicentiam condiderunt. Tusci quoque, duce Rhaeto, avitis Sedibus amissis, Alpes occupavere. & ex nomine Ducis gentem Rhaetorum condiderunt. La contraddizione in questo testo è chiarissima; nè so concepire, come mai egli abbia potut' ottenere credenza per tanti secoli. Giustino narra, i Galli avere scacciati gli Etrusci, questi essersi ritirati fralle Alpi, e per conseguenza quelli rimasti nel Paese aperto dell' Italia ; sicchè come mai fabbricarono Trento i Galli , s' ci resta nel cuore dell' Alpi, e della Rezia, alla quale l'Epitomatore accorda aver dato il nome gli Etrusci?

Il March. Massei (Ver. ill. Lib. 1.) discorre del riserito testo, e del suo Autore in
questa guisa: Giustino, Scrittore del Secol basso,
il quale ci lasciò un compendio della voluminosa
Istoria di Trogo, Autore di Gallica Origine .... a
quest' avvenimento (cioè dell' invasione di Ro-

ma ) tre versi aggiunse, che mischiano insieme i fatti di dugent anni .... da que Galli ( Senoni, che presero Roma ), diffe , essere state edificate Milano, Como, Brescia, Bergamo, Verona, Trento, e Vicenza.... Ora per salvar Giustino, si vorrebbe interpretare, ch' ei parlasse quivi de' Galli in genere, e non de Senoni, e di Brenno: ma non così fu inteso mai, come l'opinione per tanto tempo invalsa ben lo dimostra, e non così suonano le sue parole. Fors' egli, come a' Compendiatori facilmente avviene, nel voler indurre in poche parole il discorso del suo Autore, senso, e sembianza mutar gli fece. Fors' anche Trogo in favore della sua nazione avea cercato d'amplificare le fondazioni de' Galli. Ma comunque sia, qual considerazione meritar può mai un passo di falsità sì ripieno, e nel quale contra il manifesto ordine delle cose si attribuisce a' Galli anche la fondazione di Trento?... Potrebbe per altro sospettarli forse, che Verona, Trento, e Vicenza non fossero nel testo di Giustino anticamente, ma per note marginali vi siano poi state intruse; poiche, dove Paolo Diacono lib. 2. cap. 23. riferisce ( e pare da Giustino ) gl' istessi fatti, edificate da Galli non altre dice, che Milano, Ticino, Bergamo, e Brefcia:

Esaminiamo dunque questi diversi fatti de' Galli, seguiti nel termine di dugent' anni.

Tito Livio fuccintamente li descrive al lib. 5. dal cap. 33. in liam Gallorum haec ac-

là. Al tempo di Tar- cepimus. Prisco Tarquinio Prisco (che prin- quinio Romae regnante,

De transitu in Ita-

cipiò a regnare l' Anno di Roma CXL.) incominciarono le loro fcorrerie in Italia. La prima al tempo dell' accennato Re fu intrapresa da diversi minuti popoli della Gallia, unitifi tutti in un corpo. e condotti da Belloveso. Passano l'Alpi Cozie. arrivano alle vicinanze del Lago Maggiore, ne scacciano gli Etrusci, vi si stabiliscono, e piantano la Città di Milano. La seconda, che fu di Cenomani, guidati da Elitovio, fegui immediatamente dopo. Eglino fecero l'istessa strada dei primi, stata loro additata da Bellovefo, che a quest' effecto. convien, andasse ad incontrarli. Si piantarono, dove oggi fono, Brescia, e Verona. La terza incursione su fatta da Salluvi, i quali si annidarono accanto al Tesino. La quarta da Boj, e Lingoni. Que-

Taurino saltu invias Alpes transcenderunt e fusisque acie Tuscis, haud procul Ticino slumine ... condiderunt Urbem; Mediolanum appellarunt.

Alia subinde Cenomanorum manus, Elitovio duce, vestigia priorum seguuta, eodem saltu, favente Bellovelo, quum transcendissent Alpes, ubi nunc Brixia, ac Verona Urbes sunt, considunt. Post hos Salluvii ... incolentes circa Ticinum amnem. Penino deinde Boji , Lingonesque transgressi, quum jam inter Padum, atque Alpes omnia tenerentur, Pado ratibus trajecto, non Etruscos modo, sed etiam Umbros agro, pellunt: intra Appenninum tamen sese tenuere - Tum Senones recentissimi advenarum ab Utente flumine usque ad Aesim fines habuere. Hanc gentem Clusium,

hi attraversano l' Alpi Penine, e trovato avendo dai loro compatrioti occupato tutto quel tratto di paese, che rimane fra l'Alpi e il Po, passano questo fiume, scacciano anche da que' luoghi gli Etrusci ; e gli Umbri : non fiffarono però la loro abitazione oltre l' Apennino. Finalmente vennero i Galli Senoni, occuparono un gran tratto di terreno lungo l' Adriatico, e fu quello, che oggi resta fra Ravenna, e Jest. Di questo non contenti andarono ad affediar Chiusi, Città cospicua degli Etrusci, indi Roma medefima.

Da que' Galli, che i primi passarono l' Alpi, sino all' arrivo de' Senoni, sono scorsi dugent'anni. In ogni scorreria surono danneg giati, e scacciati degli Etrusci, o sieno Toschi, ora da un paese, ora

Romanque inde venisse comperio ... Eam gen tem (Gallos in genere ) traditur fama ... Alpes transiisse, agrosque ab Etruscis ante cultos possediffe ... Sed eos, qui oppugnaverint Clusium; non fuisse, qui primi Alpes transjecerint, satis constat: ducentis quippe annis, ans tequam Clusium oppugnarent , Orbemque Romam caperent; in Italiam Galli stranscende. rant; nec cum his primum Etruscorum ; sed multo ante cum iis qui inter Apenninum Alpefque incolebant .! faepe Exercitus Galli pugnavere. Tufcorum. ante Romanum Imperium , late terra marique opes patuere. Mari-Supero inferoque qui bus Italia insulae modo cingitur. Quantum potuerint, nomina funt argumento, quod alterum Tulcum, communi vocabulo gentis; alte70

da un altro ; giacchè sempre diverse furono le Contrade dell' Italia, che i Galli infestarono, le quali tutte, o almeno la masfiona parte, erano di ragion degli Etrusci: tanto ciò è vero ch' essi aveano dato il nome ai due Mari ; che la penisola formano d' Italia, vi possedevano ventiquattro Contrade. ed arrivava il lor dominio fino alle radici dell' Alpi.

rum Adriatious Mare ab Adria Tuscorum Colonia vocavere Italicae gentes ... It, in utrumque Mare vergentes, incoluere Orbibus duodenis terras, prius cis Apenninum ad inferum Mare, postea trans Apenninum totidem, quot capita originis erant, Coloniis miffis, quae trans Padum omnia loca, excepto Venetorum angulo, qui sinum circumcolunt Maris, ufque ad Alpes tenuere

Da questa narrazione si vien in chiaro, come i Galli guidati da Belloveso, i Cenomani, ed i Salluvi per l'Alpi Cozie; i Boj, ed i Lingoni per le Penine, dunque per tutt' altre strade sono calati in Italia, che per l'Alpi Trentine. I Senoni denza dubbio tennero anch' essi una di quelle due strade per l'Alpi, ch' erano prima state ritrovate praticabili dagli altri; manto più, che avrebbero assai deviato, se per le nostre Montagne avessero voluto passare. Inoltre Non si troverà ( son parole del Maffei loc. cit. ) che i primi Galli passati in Italia si allogasfero se non nelle pianure. si perchè cercavan terreni ricchi di grano per la lor moltitudine, e sì perchè ne' paesi montuosi facevansi forti i popoli da loro assaliti e seacciati f cloè

Cioè quella parte di Etrusci, che nelle noitre Alpi portossi sotto la condotta di Reto) Non che a Trento però, dove si convien ire per lungo tratto tra le fauci, e tra le angustie de Monti... & portassero i Galli.

Ma fe i primi Galli si annidarono nelle pianure d' Italia, molto meno sono poi di là ritrocessi, e venuti tra le nostre Alpi gli ultimi, cioè i Senoni; de' quali anzi trovo in

Livio loc. cit., che in Italia furono talmente travagliati dalla peste, che morivano a guifa di pecore, ed abbruciavano di cadaveri intere cataste; indi che da Camillo fu fatta d' un Esercito di loro tale strage, che neppur uno de' Combattenti rimase, che di sì fiera sconfitta recar potesse la nuova.

Vrgebat Gallos pestilentia etiam ... quum ... vulgatis velut in pecua morbis morerentur...promiscue acervatos cumulos hominum urebant... ejusdem ductu auspicioque Camilli vincuntur. Ibi caedes omnia obtinuit. Castra capiuntur; & ne nuntius quidem cladis reliEtus.

In appresso furono altre volte battuti da T. Quinzio, da C. Sulpizio, da C. Petelio, da M. Popilio, da Q. Fabio, e da altri.

Finalmente dal Console P. Corn. no sterminati del

Nam & parvae Senonum Dolabella furo- reliquiae ... a Dolabella Consule internecione deletae sunt ... tutto. Neppur Senonum omne nomen ita peuno, per quan- rit, ut nemo superesse putato si seppe, ri- retur ex ea gente, quae Romase di que' Senoni, che erano penetrati nell' Italia.

mam Urbem incenderat. lib.
12. cap. 4.
Itaut hodie nulla Senonum and

Ita ut hodie nulla Senonum vestigia supersint. Flor. 110.1.12.

Come dunque fondarono Trento i Galli, fe non folo non si sono in quetti Monti allogati, ma neppur sono passati per li medesimi? Hanno bensì data causa alla sonda-

zione di Trento con obbligar gli Etrusci sotto la condorra di Reto a portarsi, e stabilirsi fra l'Alpi.

Rhaetos Tuscorum prolem arbitrantur a Gallis pulsos, duce Rhaeto. Plin. hist. nat. lib. 3.cap. 20.

Potrebbe darsi, che, laddove Trogo enumerava le Città, alcune sondate da' Galli, altre da' Reti, a cagione però delle scorrerie de' primi, poco giudiziosamente Giustino quegli abbia satti Fondatori di Trento, nel modo stesso che di Milano. Finisce la quistione Plinio di patria Veronese, in obbligo per conseguenza d'esfere informato del principio d' una Città vicina alla sua, dove ragionando delle origini d'alcune Città al lib. 3. cap. 19. dice: Fertini, Tridentini, & Berunesses Rhaetica Oppida.\*

Gli Etrusci, che surono dalle loro abitazioni scacciati dai Galli, e vennero ad allogarsi fra le nostre Alpi, surono indubitatamente di quelli, che inter Apenninum, Alpesque incolebant; e tra questi gli abitanti, ubi

nunc

<sup>\*</sup> Negli annichi Scrittori si trovano più volte Città, benchè assai ragguardevoli, nominate Oppida.

mane Brixia, ac Verona, Urbes sunt, e ne con

torni. Dunque quegli Etrusci, che si ritirarono nell' Alpi, diedero il nome alla Rezia, e fabbricaronsi Trento.

Alpinis quoque ea (Etrusca) gentibus haud dubie origo est, maxime Rhaetis. Liv. lib. 5.

furono scacciati dai Cenomani. Dunque possiamo stabilire la fondazione di Trento alla meta del secondo Secolo di Roma, DC. anni circa prima di Gesù Cristo. Nè mi si dica. che, quantunque accordar si debba, che Trento fu fabbricato dagli Etrusci, non per questo siegue, avere questa Città avuto il suo principio tosto dopo l'arrivo de' medesimi. Abbiamo altrove riflettuto, che gli Etrusci entrati nel paese di lor resugio non si saranno subito dispersi per l'Alpi, per potere uniti meglio difendersi in caso di nuovo insulto. Dovette dunque necessariamente nascere tosto una Città. Ma la prima di tutte non dobbiamo noi dire, che sarà stato Trento, se questo diede in seguito il nome, non solo ad un picciolo Territorio, ma perfino all' Alpi di tutta la Rezia? Dalla qual cosa anzi inferirebbe taluno, che i Reti, per quanto lungi da Trento nel tener dell'Alpi poi si portassero, dinotar però volessero, che tutti da questa Città derivavano

Ora, ritornando alla nostra Lapida, sa di mestieri dir alcuna cosa di Marco Appulejo, e dell' impiego, ch' ei sosteneva di Legato d'Augusto. Io suppongo, ch' egli sosse quel Marco Appulejo, che sei anni prima della Guerra Retica fu nel Consolato Collega di P. Silio Nerva; e che figlio ei si fosse di Sesto Appulejo, il quale quindeci anni avanti la medesima. Guerra ebbe l'onor d'esser Console in compagnia dell'Imperator Augusto per la quinta volta: Il Muratori parlando del primo, dove porta la tronca Iscrizione di Niccolò Pacediani, sembra, che inclini al processi consul processi.

medesimo sentimento.

Fortassis hic ille est.

In quanto poi alla Carica, ch' egli esercitava, di Legato d' Augusto, si può dire con sondamento, ch' ei sosse Legato, o sia Governator della Rezia, la quale venne ridotta in Provincia, tosto che su sottomessa.

Avendo Augusto permesse al Popol di Roma a governarsi alcune Provincie, e la maggior parte a se riserbate, senza temer d'ingannarci possiamo dire, che una di quest' ul-

gannatei pointaino une, time fosse la Rezia. Laseiò scritto Strabone al
lib. 17., che Augusto riserbossi le Provincie, in
cui s'avesse a tener presidio; quelle, ch' eran
composte di gente siera, le limitanee, e
quelle, delle quali pericolo era, meditassero
ribellione: quelle all' incontro, il governo delle
quali lasciò al Popolo,
crano solamente le più

Ε Αυτώ μεν όση σραπιωτικής φραρας έχα
χράαν, άψη δ ές ν ή
βάρβαρος, η πλησιόχωρος πός μήπω κεχαρωμένοις έθνεσιν, ή
λυπρά η δυσχεώργητος,
ώσθ ύπο άπορίας γν

ἄλλων ερυμάτων δ εύπορίας, άφηνιάζαν η άπαδείν τῶ δίμω δὲ την
ἀλλην ἀση ην εἰρηνική,
η χωρίς ο πλων άρχεδαι
ρίαδια

quiete, e le facili a reggersi. Anche Svetonia

Aug.cap. 47. dice, ch'egli pigliò il maneggio delle Provincie più valide. e nelle quali non era facile, nè lodevol cosa il mandar ogn' anno un nuovo Preside . Racconta l'iffesfe cose Dione al lib. ge, che Augusto ai Governatori delle Provincie di fua incombenza, li quali spediva a far le sue veci, dava il titolo alcune volte di Legato, altre di Pro-Pretore; non oftante che fossero già stati

Provincias validiores, & quas annuis Magistratuum imperiis regi nec facilè, nec tutum erat, ipse suscepit.

53. a ed aggiun-

Τές δε έτέρες ύπο το εφυτά αιρά αιλα, η πρεσβευτάς αυτά αντικρα τήγες τν ενεμαζεδια η κουνόταν το το το το το το το τον φοι, διέταξε.

mel Consolato. Combinando queste notizie; mi par, si possa sicuramente asserire, che Marco Appulejo sia stato da Augusto spedito al governo della Rezia col titolo di Legato.

Nel Museo di Verona si conserva una Lapida colla seguente Iscrizione:

Q. CAICILIO
CISIACO. SEPTICIO
PICAI. CAICILIANO
PROCVR. AVGVSTOR. ET
PROLEG. PROVINCIAI
RAITIAI. ET. VINDELIC
ET. VALLIS. POENIN. AVGVRI
FLAMINI. DIVI. AVG. ET. ROMAI
C. LIGVRIVS. L. F. VOL. ASPER
COH. I CR. INGENVORVM

Veduto da questo Marmo, che la Rezia su alcun tempo governata da un Prolegato, tirò M. Velsero (al lib. 6. de reb. Aug. Vindel.) la giusta conseguenza, che questa Provincia Quandoquidem Prolegieo spectat, illum absentibus, aut mortuis...

Praesidibus, Legatisve, eorum officio pro tempore esse functum.

dovette prima aver avuto alcun Legato. Sembra, che l'Ab. Quadrio nella 4. Dissert. intorno alla Valtel. sia di contrario sentimento, dove così s'esprime: Da tal Lapida, dove esse Cecilio vien chiamato Prolegato della Rezia, pretese il Velsero, che avesse questa in qualche tempo avuti altrest i suoi Legati. Ma a me non è avvenuto di trovarne verun mentovato negli antichi Scrittori. Il nostro Marmo la decide in favor del Velsero.

Oui potrebbe alcuno interrogare, dove il Legato della Rezia facesse l' ordinaria sua Residenza. Fu molto agitata la Quistione: se i Romani in Provincia, ch'essi formavano di paesi conquistati, tra le Città di quella. una dichiarassero la Capitale, in cui avessero i Governatori a risiedere, e dove quei della Provincia ricorrer dovessero, per dimandare giustizia: oppure se i Romani vi mandassero i Governatori, con questa legge, che avessero personalmente a scorrere di luogo in luogo del lor governo, secondo che le circostanze efigevano. Molte sono le ragioni, e gravissimi gli Scrittori si per una parte, che per l'altra. Ma assai più forti a me sembrano quelquelle, di chi sossiene la seconda di queste due opinioni. Il Bochat nel 2. to: delle sue Memoires Critiques mi pare il provi ad evidenza. Io almeno ne sono convinto; perciò, di M. Appulejo, son di parere, non possa afferirsi, che stabilmente loggiornasse in una sola Città della nostra Rezia, tenendo io, che ai Presidi vietato sosse in un sol luogo di sissa domicilio, ed in conseguenza, che le Romane Provincie non aveano Capitali.

Eranvi però le Metropoli Nazionali anche fotto i Romani, e queste possono considerarsi in due maniere: o in quanto surono le Capitali di alcuno Stato prima di venir in potere di Roma; o in quanto anche, dopo formata Provincia Romana, una più dell' altre Città si distinse in privilegi, in fabbriche, od

altre prerogative.

Rispetto alla Rezia, tanto avanti la dominazione de' Romani, quanto anche in tempo della medesima, la Metropoli Nazionale certamente su Trento. Che lo sosse prima d'Augusto, senza ricorrere ad altre prove, il passo di Dione, da me prolissamente discusso, il quale parla de' Reti non ancor soggiogati, evidentemente il dimostra.

Che poi, passata la Rezia sotto il dominio d' Augusto, Trento sosse la Citta principale, i pregj di cui niun' altra della Rezia non solo non abbia mai superati, ma nè tampo co eguagliati, avrei mille prove per dimostrarlo. Io non mi fermerò a parlare dei suoi Templj, Collegj, e Giuochi sacri, e di

mol-

molte altre prerogative, onde Trento fu de-

corato. Toccherò solo alcune cose.

Prima però fa di messieri avvertire, come Plinio al lib. 3. descrivendo l'Italia, che Augusto, dic'egli, divise in undici Regioni, sembra voler indicare, che il medesimo Imperas tore (dopo la Guerra Retica) abbia estesa l'Italia fin fopra Trento; ficcome pare, che questo Scrittore collochi i Trentini nella X. Regione. Si potrebbe ciò spalleggiare in qualche maniera anche dal trovarsi, che Trento venne ascritto alla Romana Cittadinanza: come parlerassi qui sotto: perilchè si dovrebbe credere, che dall' antica Rezia, la quale da Augusto fu ridottà in Provincia, smembrato si fosse tutto quel tratto di Alpi, che, principiando da Trento, arriva fino fopra Verona. Ma questa divisione d' Augusto non solo non si trova seguita da alcun antico Scrittore; ella, benchè cosa cotanto rimarchevole, non è da altri neppure accennata. E' cosa strana, che il March. Maffei Ver. ill. lib. 8. dica: che la partizion d'Augusto in undici Regioni, esposta da Plinio, ... niun uso ebbe; e poco dopo fondato unicamente ful testimonio di Plinio, francamente afferisca: che la porzion di Rezia, che era in Italia, o che all' Italia era contiqua, ed annessa, niente avea che far co' Presidi anticamente; onde Trento, e Feltre furon di ragione della Region decima; e non è poi da dubitare, che anche nella division Costantiniana della Venezia non fossero. Ma quello, che mi fa maggior maraviglia, si è, che dalla partizione di PliPlinio venne interpretato, che Trento da Augusto sia stato ascritto alla Venezia. L'Arduino toccò il punto di questo sbaglio. Il genuino testo di Plinio è questo: Sequitur decima Regio Italiae, Adriatico mari apposita: cujus Venetia: sluvius Tilis.... A questo modo si leg-

ge in tutti i manuscritti ed in tutte l'edizioni avanti quella d'Ermolao, il quale contro la sede di tutt' i codici lesse: Mari apposita. Venetia: cujus Auvius ... avendo posta innanzi la parola Venetia. In questa maniera tutta la Region decima farebbe abbracciata dalla fola Venezia; il che ben si vede esser falso, mentre Plinio pone nella Region X. i Carni, ed i Giapiti, i quali non aveano colla Venezia certamente che fare. lo accordo per altro,

Sic libri omnes MSS: editique ante Hermolaum qui omnium codicum fide Spreta, legit: Mari appofita. Venetia: cujus fluvius praepostere scilicet translata Venetia Secus enim Venetia tantum hac decima Regione continebitur; id quod falsum esse constat, ex Carnorum, & Japydum Regionibus extra Venetiam quidems litis veruntamen huic decimae Regioni Italiae mox attributis. Hard. ad Plin. Not. & emend. lib. 3. 78.

che nei secoli più bassi Trento su smembrato dalla Rezia. Ma per asseverare, che questo sino dal tempo d'Augusto sia stato inserito nell'Italia, oltre che non ritrovasi ombra in altro Autore della riserita partizione in Regioni; Plinio dal cap. 18., da cui principia la X. Regione,

fin'

fin' al cap. 20. mi fembra troppo confuso a In quanto poi all' effere Trento stato ammesso alla Cittadinanza di Roma, egli è vero, che questo importava l'essere indipendente dal Preside della Provincia Retica; ma non per questo inferir tosto si deve, che Trento fosse fuori della Provincia, e che questa non s' estendesse punto sotto di Trento. Poteva questa Città essere circondata dalla Provincia. e dal Governator della medefima non dipendere affatto. Abbenchè, se, dopo soggiogata dai Cesari la Repubblica, perdette Roma buona parte della sua libertà, la perdettero anche le altre Città dell' Imperio, sebbene ascritte alla Cittadinanza Romana: per la qual cosa, quantunque i Presidi giurisdizione ordinaria non esercitassero sopra le Città di questa natura; ve la esercitarono però ogni volta e quando piaceva all'Imperatore. Un' esempio appunto abbiamo in M. Appulejo. Questi, come Legato della Rezia, non avea sopra di Trento giurisdizione alcuna ordinaria. Non avrebbe perciò potuto piantare vicino alla Città il Castel Veruca. N' ebbe particolare commisfione da Augusto, onde s' espresse d' averlo fabbricato jusu ejus. Comunque peraltro la cosa si fosse; Trento anche dopo i tempi d' Augusto si può considerare Città della Rezia, almen nazionale: secondo la qual cosa passiamo ora ad esaminare, se niun' altra di questa Provincia potè nei primi secoli di Cristo disputar l'onore di Metropoli nazionale alla Città di Trento de la la constitucione

Mi si dica pertanto, se altra Città della Rezia ebbe un Castel Veruca, che la disendesse sì da

vicino?

In niun' altra potrà dimostrarmisi sia stata condotta Colonia Romana, la quale avesse il diritto di Cittadinanza Romana (molte Colonie furono di jus Latino, altre di jus Italico semplicemente) con voto, e suffragio ne' Comizj, come dal Marmo di C. Valerio Mariano si ricava, che l'ebbe la Città di Trento, dal trovarsi ascritto alla Tribù Papiria; noto essendo, che Roma appunto in Tribù fu divisa, per evitar confusion ne' Comizj; e chi aveva il diritto di suffragio, ad una Tribù doveva essere ascritto. M. Velsero ad Monum. peregr. taccia il Panvinio di troppa credulità, per aver adottata i' opinione, che nel tratto delle due Rezie sieno state condotte cinque Colonie Romane; e soggiugne, non essersi egli accorto sin ai tempi di Tacito, che vi fia stata altra Colonia, fuorchè la fua Augusta nella Rezia Seconda. Cinque in vero non possono dimostrarsi : bensì non si può impugnare la Trentina. Il Velsero, vedut' avea la riferita lscrizione di Valerio Mariano, che anzi ei medefimo porta loc. cit., ed avea trovato, che la Colonia Trentina eresse un Tempio, e destinò Sacerdoti ad onor di Roma, e di Augusto; ond' egli avrebbe potuto dubitare, che questo Tempio fosse stato edificato in memoria di quell' Imperatore, che avea trasportata questa Colonia da Roma. E ben si può credere, che trall' altre disposizioni, che Augusto sece per ritener i Reti nella sua ubbidienza, oltre il sabbricar Castel Veruca, una sia stata quella di piantar in Trento una Colonia Romana, la quale, comunicando ai Trentini la Cittadinanza Romana, di loro formasse Sudditi ben affetti ad Augusto; e nel tempo stesso contribuisse a tener in dovere il rimanente dei Reti.

La Città di Trento ebbe anticamente un Campo Marzo, cioè una lunga spianata, di molti ornamenti abbellita, consacrata a Marte, l'uso maggiore della quale si era di star in esercizio di militar disciplina. Os-

lervò l' Hoffmanno (Lex. univ. v. Campus Martius) le Città maggiori essere state quelle, che ebbero Campo Marzo. Quel di Trento

Campus Martius, quo infigniri folet amplior planities juxta majores Urbes incolae armorum exercitio operam dabant.

ha ritenuto se non l'essere, almeno il suo nome sino ai secoli bassi. Nell'Archivio della Residenza Episcopale si conserva un Atto di Federigo II., che principia: Anno Dii 1236. Indist. 9. die Martis XII. intrante Augusto. In Campo Martio, sito apud Civitatem Tridenti &c. \* Da Ruotoli, anche più recenti, concernenti Istrumentarie Vendite di Terreni, situati in Campo Martio, si ricava, che il medesimo era a Mezzo-giorno della Città suori della Porta oggidi detta di S. Croce. Qual Terreno egli occupasse, non m'è riuscito di rintracciare; giacche non è si facile il rinvenire, sin dove s'estendesse colle

<sup>\*</sup> Il M. R. P. Bonelli me ne favori una copia.

colle sue Fabbriche il Suburbium novum, dal quale convien incominciasse un capo. L' altro capo potrebbe darsi arrivasse sin dove restano i Campi, detti di Man, li quali sono discosti incirca un miglio dalla Porta di S. Croce. Al tempo del Mariani fi scoprirono nei medesimi li residui d'un Tempio. Il Dottissimo Monfig. Gentilott formò l'idea, che quello sia stato un Tempio dedicato agli Dei Mani. La congettura dal tronco nome a que' Campi rimaîto è molto giudiziosa. Il gran Campo Marzo di Roma, tra i molti suoi ornamenti, oltre a quello di Marte, era condecorato di alcuni Templi, e fra questi uno v' avea, dedicato agli Dei Lari, come impariam da Tertulliano al cap. 5. del Lib. de spectac.. Un Tempio dei Mani meglio fi conveniva al Campo Marzo. nel quale altresì riponevansi le Ceneri della gente primaria. Con qualche fondamento potrebbesi dunque supporre, che il Campo Marzo di Trento s'estendesse dal Suburbio Novo fino ad inchiuder il Tempio degli Dei Mani :

A queste cose aggiunger potrebbesi per provar la preminenza di Trento sopra tutte l'altre Città della Rezia, che nella Tavola Teodosiana, o sia Peutingeriana, Trento si è l'unica Città nel distretto dell'antica Rezia, segnata con due Torri, come Augusta è la sola nella Vindelicia. Ma senza trattenermi di soverchio in cosa cotanto chiara, terminero con produrre alcune mie congetture, dalle quali sembra inserir si possa, avere Trento avuto

anche un' Anfiteatro di pietra. Nell' Edizioni di Cassiodoro al lib. 3. Variarum trovasi la seguente Lettera, la quale è la 49.

Honoratis Possessoribus, Defensoribus, & Curialibus Catanensis Civitatis Theodoricus Rex.

Intese avendo le disposizioni da voi fatte per lo profeguimenro della fabbrica delle mura, che l'amor ver la vostra Città v' ha fatt'intraprendere, Noi l' approviamo ; anzi v' afficuriamo, che fate cosa a Noi grata: stante che ciò, che serve a voi di riparo. ferve a Noi di fortez. za; e mettendo voi al ficuro , accrescete a. Noi la riputazione di Difensori de' Nostri Stati. Perciò vi diamo licenza di servirvi delle pietre, che prima costituivano l'Anfiteatro; ma che ora per la vecchiezza grande. sono cadute a terra, le quali al certo a nulla

... Atque ideo suggestionis vestrae tenore comperto, quam charitate civica in communiendis moenibus suscepistis abfolusam. bujus rei vobis censemus esse licentiam; nec quicquam de hac. re vereamini, unde gratiae Nostrae expectare praemia non debetis vestra enim munitio Nostra est nihilominus fortitudo; & quicquid vos ab incerto eripit, famam Nostrae defensionis extendit. Saxa ergo, quae Suggeritis, de Amphitheatro longa vetustate collapla, nee aliquid ornatui publico jam prodesse nisi sola turpes ruinas ostendere, licentiam vobis corum in usus duntaxat publicos damus,

giovaño; ma folo informi ruine ci rappresentano. Non crediate per altro, che vi permettiamo d'adoprarne anche per privati vostri usi; vi si concedono folamente per la costruzione delle vostre mura. Siate dunque solleciti nell'ultimare cofa, che vi fortifica, e infiememente v'adorna. Persuadetevi, che, quanto più la vostra Città abbellirete, meriterete tanto più la Nostra benevolenza.

ut in murorum faciem furgat, quod non potest prodesse, si jaceat. Quocirca perficite confidenter, quicquid cautio ad munimen, quicquid ornatus expedit ad decorem: Nobis tantum
scituri gratum fore,
quod facitis, quantum exinde gratia se
vestrae Civitatis extulerit.

Da questa Lettera si vien in chiaro, come la Città, cui ella su scritta, aveva un Ansiteatro, delle pietre del quale que Cittadini chiedettero a Teodorico, ed ottennero di servirsi per terminar l'intrapresa Fabbrica delle lor Mura.

Or tutta la buona critica deeci far supporre, che quelle Mura persezionate siensi dentro pochissimo tempo, e sors' anche, quel Revivente; giacchè una Città intera vi s' adopera, supplica il Re per le mentovate pietre, questi gliele accorda, loda il zelo de Cittadini, gli stimola, e quasichè li prega d'ultimare ciò, che, ridotto allora sorse a buon termine, compiuto poi, avrebbe satt' onore a lui stesso.

L'Indirizzo posto in fronte alla Lettera dovrebbe far giudicare, ch' ella sia stata scrit-

ta ai Magistrati di Catania \* in Sicilia. Ma non picciol motivo di dubitarne può cagionare cià, che lasciò scritto Procopio de bell. Got. lib. I.

cap. 5. Ei rammenta, che Belifario Capitano di Giustiniano sbarcò in Sicilia: occupò Catania; Siracusa se gli diede volontariamente, come pure l'altre Città dell' Isola conquistò senza la menoma fatica, eccettuato Palermo, in cui si considavano i Goti per le sue Mura.

Bezioupios de natorπλεύσας είς Σικελίαν: Κατάνην έλαβεν. ένθεν τε όρμωμενος, Συραnioas re o μολογία, in. मार्ग्स मांड वंभे वड़ माय-อะธุทธอาก ผู้อ่องไ ทบงดง TAILYE Sil o'TI TOT DOE οί έν Πανόρμω φυλα. xn'v Elxov.

Qui l' Istorico fa una lunga descrizione del modo, con cui fu preso Palermo, dopo la caduta del quale, dalla Sicilia sloggiarono tutti i Goti con Teodato, che fu il secondo Re dopo Teodorico. Da questa narrazione chi non dedurrebbe, che Catania a quel tempo fosse senza Mura; e che perciò la prodotta Lettera di Teodorico non dev' essere stata diretta ai Cittadini della medesima? Dell' assalto di Palermo, circondato di Mura, Procopio parla diffusamente. Di Catania non altro dice, se non che Belisario l'occupò. Ella non si die-

Questa Città su distrutta nel secolo passato: L' orribile tremuoto (son parole del Pivati v. Catania) che sentissi nel 1693. fu così grande, che la Città interamente fu rovesciata, non restando pietra sovra pietra. Fu poi rifabbricata.

de volontariamente: fece questo Siracusa, e forse l'altre Città. Se Catania su presa a sorza; e s' ella avesse avute le Mura, in conseguenza, s'ella avesse potuto fare qualche resistenza, Procopio non si sarebbe sbrigato con due parole, se tante ne sa di Palermo.

Totila, che su il sesto Re de' Goti dopo di Teodorico, entrò in Sicilia, ma non vi duro molto, poscia che da li a poco ne lo scacciò Liberio, sopragiunto colla sua Truppa. Racconta anche questo fatto il medesimo Procopio al lib. 3. cap. 40. con una particolarità molto vantaggiosa all' antedetta mia congettura, in quanto all'effere stata Città aperta Catania. Dice quì chiaramente l' Istorico, che fu dai Nimici improvvisamente arrestato Spino, Questore di Totila, il quale sog-Eros avno, ev mode giornava in Catania, Cit-Karavn, arexisw 80n. tà non circondata di Mu-SizzpiBilv EixE.

Procopio Autor gravissimo, per tessimonianza di Fozio in Bibl. cap. 63. di Svida in Collett., e di Zonara T. 3. fu egli stesso compagno, e spettatore delle Guerre, delle quali compose Storie compiute, e le più circostanziate. Dalle sue parole autorizzato, mi lufingo, non essere temerario il giudicare, che la Lettera di Teodorico non sia stata diretta alla Città di Catania; se in tempo che quella Città, cui ella fu scritta, doveva essere cinta di mura, si vede Catania essere stata Città aperta. Conviene perciò, che sia stata depravata la lezione in Catanensis.

Per tre ragioni mi fo a credere, che la mentovata Lettera sia stata scritta ai Magistrati di Trento. I. Ella siegue immediatamente dopo quella, che su diretta circa Verucam Castellum consistentibus. II. Dalla Lettera ai Feltrini abbiamo veduto, che per l'appunto al tempo di Teodorico Trento era in attuale sabbrica delle nuove sue Mura, e che al Re stava molto a cuore di vederle terminate. III. In tutti i dodici Libri Variarum di Cassiodoro un'altra Lettera unicamente ritrovasi, che porti per l'appunto la medesima titolatura; e questa è diretta ai Trentini. Ella è la 17. del 2. lib. e vi si legge in fronte:

Honoratis Possessoribus, Defensoribus, & Curialibus Tridentinae Civitatis Theodoricus Rex.

Che se dalla parola Catanensis all'altra Tridentinae si vede tutta la dissomiglianza, ciò non getta punto a terra il mio raziocinio. Non abbiamo antico Scrittore, sopra del quale non sieno slate fra Letterati guerre grandissime intorno a depravati innumerabili testi. Se si sossero i Copiatori contentati di cambiar una parola in altra simile, come ad Athesim in luogo di scriver ad Aesim Liv. lib. 5. cap. 35. Tarentinas Alpes in vece di Tridentinas. Ampel. 22. &c., non sarebbe alcune volte stato tanto penoso il rinvenire coll'ajuto degli antecedenti, o dei conseguenti la genuina parola: ma ben più rilevanti variazioni da un Codice all'altro, e da un'all'altra Edizione s' incontrano.

Senza affaticarmi intorno a cosa già conosciuta, non corre forse tutta la diversità tra Bergamo, e Reggio; tra Aquileja, e Piacenza? Nel solo 5. libro di Strabone, non ha molto, si sono corrette queste due false lezioni, che universalmente erano invalse. Il Cluverio offervò, che Strabone parlava di Città posta di qua dal Po, dunque non potersi legger Reggio, che rimaneva di là, ma doversi restituir Bergamo. E'l Massei Ver. ill. lib. 2. dove corresse Aquileja in Piacenza, notò, che Strabone non poteva di strada avere parlato, che conducesse ad Aquileja in tempo, che questa Città non ancora esisteva. Non veggo dunque, perchè anche noi ammettere non possiamo, esfere seguito errore nella parola Catanensis, ed in vece correggerla in Tridentinae. In ogni età furono soggetti ad errare i Copisti. Tito Livio, trovata in Valerio Anziate cosa contraria alla ragione, dice al lib. 38., che attribui-Malim equidem Lirà l'errore al Copista, brarii mendum, quam piuttosto che all' Aumendacium Scriptoris. tore. Anzi non solamente si sono scoperte molte false lezioni intorno a fole parole. Sopra versi interi sono insorte dispute, se genuini si fossero; oppur supposti. E' nota la gran quistione sopra il seguente distico di Catullo 65.

Flavus quam molli percurrit flumine Mela; Brixia, Veronae mater amata meae.

Trovo persino in Cicerone, che nella 10: Epist. delle Fam. al lib. 9. egli dà parte a M. Dolabella d'essere stato a lui rimesso il giudicare le alcuni versi dall' Originale veramente provengano del Poera, oppur se da mano adulterina sieno stati inferiti. de dissistante de la companya de la company

Ego, tanquam Criticus antiquus, judicaturus sum, utrum fint rou moints, an Tapsie BEBAnuevos.

Che se questa correzione si trovasse degna d' esfere abbracciata, in conseguenza se si venisse a credere, che Trento ebbe veramente un Anfiteatro di pietra; potrebbe alcuno dimandarmi, in qual luogo della Città sia egli stato piantato. Ma per verità non saprei, come con certezza soddisfare ad una tale ricerca. Possiamo arguire, che per terminare le nuove Mura della Città questa insigne Fabbrica (eccettuatone forse qualche picciolo pezzo) siasi distrutta sin' alle fondamenta. Di queste stesse non si possono al giorno d'oggi vedere i vestigj; mentre il terreno, da quel ch'egli era vecchiamente, quasi dappertutto si è alzato di tal maniera, che queste fondamenta (se mai esistono) restar debbono ancor più basse, di quello sieno profonde le ordinarie Cantine della moderna Città. Tuttavia per alcune ragioni potrebbe congetturarsi, che quest' Ansiteatro fosse, dove è il Quartiere detto di S. Maria Maddalena. Vi si vede una serie di ventidue Case, fabbricate in giro, le quali tutte insieme costituiscono più della metà d'un grand' Ellittico. Come non sembra verifirismile; che a caso siasi disposto un tale numero di Case secondo questa sigura; si potrebbe supporre, che le medesime sieno state piantate sulle sondamenta dell'Ansiteatro, il quale, come ovali sono quelli di Roma, di Capua, e di Verona, dobbiamo giudicare,

fosse di somigliante struttura.

Ho detto, potersi arguire, che per costruir le Mura di Trento l'Anfiteatro sia stato demolito fin' alle fondamenta, eccettuatone forse qualche picciolo pezzo. Un residuo d'antica Fabbrica, scopertosi sotto di una delle ventidue Case, non sarebbe fuor del probabile il dire, che fosse appunto una parte del medesimo. L'Anno 1718. il Sig. Vincenzo Consolati, Gentil' Uomo di ragguardevole Famiglia Trentina, convenendogli nel cortile della sua casa ( una delle 22. ) fare una profonda cava per formare una fogna scopri una quantità confiderabile di grossissime pietre quadre \*, le quali dinotavano, che una Fabbrica molto masficcia dovette un di effere ivi stata inalzata. Da questa scoperta altri Signori Consolati, la casa de quali è istessamente tra 'l numero delle ventidue, giudicarono, che quell'antico Edificio passar dovesse anche sotto al di loro Orto, il quale è contiguo all' anzidetto Cortile. In fatti si posero a scavare per un tratto di circa 28 piedi Trentini, e dopo fatta una pro-

<sup>\*</sup> Egli le fece di là cavare, e le distribui, a chi gliene chiedette. Ritrovò anche alcune antiche Medaglie Imperiali.

profonda cava vi icoprirono un reliduo d' infigne Fabbrica, il primo piano della quale era di dieci piedi circa più basso, di quello fia profonda la cantina della loro cafa. La qualità, e la smisurata grandezza di quelle pietre gl'invogliarono di cavarle di là per proprio uso, e per distribuirne ad altri. Sicchè fu demolito quasi tutto quel prezioso Avanzo d' antichità. Ma buona cosa almeno che il Sig. Abate Simone Consolati, ancor vivente, Padrone dell' Orto, comechè ben gli restò impresso nella mente quel pezzo di Fabbrica con tutte le sue distanze (intendasi però a un di presso ) e misure, si è compiaciuto di farmene una descrizione distinta, asticurandomi, che la pianta avea per



Confrontandosi le piante degli Ansiteatri di Roma, di Capua, e di Verona, nonostante che tutti e tre abbiano differente disegno, vedrassi però, che questo avanzo d'antichità avea della molta fomiglianza ad alcuni pezzi d'ognuno de' medesimi. Se que' Signori, che lo scoprirono, avessero potuto maggiormente distenders, si avrebbe forse ritrovato onde meglio illuminarsi. Ma arrivati colla cava a B. F. D. non poterono proseguire, perchè ivi termina l'Orto, e principia il Cortile degli altri. Non passarono A. E. C., a motivo, che un Barbacane della Casa s' estende appunto da quella parte. Più di tutto per altro sarebbe stato desiderabile, che inoltrati collo scavare maggiormente si fossero dalla parte di A. B.; ma dovettero trattenersi dal farlo, se non vollero far ruinare la casa, la quale posa appunto sopra i residui di quest' antico Edificio. Non poterono per l'istessa ragione scoprir nemmeno, quanto fosse grosso il muraglione, interrotto da due Scale paralelle, che principiava in E. F. Potrebbe dunque essere, che questo fosse un picciolo pezzo dell' interno dell' Anfiteatro, del quale l'esteriore ultimo recinto s'estendesse appunto fino fotto le facciate delle mentovate moderne case.

Mag-

<sup>\*</sup> Vi ritrovarono anch' essi due Medaglie, una di M. Aurelio, e l'altra di Costantino, delle quali su a me, giorni sono, gentilmente satto dono.

04

Maggiormente si può credere, che questo fosse un' Ansiteatro, a motivo, che nel corridore a. b. c. si sono ritrovate molte ossa . e tra queste diverse zampe, le quali, come che per la mancanza dell' aria s' erano confervate intere, si riconobbero universalmente per zampe di Orso. Ogn' uno sa, che queste Fabbriche il più di tutto servivano appunto per rappresentare combattimenti di bestie seroci. La Porta G. era picciolissima. Si può arguire, ch' ella non già destinata fosse a passaggio d'Uomini principalmente, ma piuttosto ad introdur le Fiere nell'Arena. Dalla figura dunque delle 22. Case, dai residui di magnifico Edificio, ritrovato fotto a due delle medefime, dalla struttura di questo, e dalle ossa di Fiere potrebbe credersi a mio giudizio, che l'Anfiteatro fosse, dove è il Quartiere di S. Maria Maddalena.

Non sara qui suori di proposito il produrre anche ciò, che mi raccontò il Sig. Ignazio Baldovini, Gentiluomo d'antica Famiglia,
è Console, mentre scrivo, della Città di Trento. Essendosi egli portato un giorno ad osservare la cava, che si faceva in Casa Consolati, vide trall' altre tirar fuori una Pietra,
la quale avea scolpito un Numero Romano.
Ora, siccome il March. Massei (al cap. ult. del 2.
lib. degli Ansit.) dove pretende, che il così
detto Ansiteatro di Pola sosse semplicemente
un Teatro, trall' altre ragioni per provare la
sua asserzione dice, che sopra gli archi (della
sabbrica di Pola) non è segnato alcun numero,

come negli Ansiteatri era necessario; e come però si veggono in quei di Verona, e di Roma: così, giacchè la suddetta Pietra su dissotterrata in una delle 22. case, nuova congettura è quessabbricate sopra le sondamenta dell'Ansiteatro.

Che gli Anfiteatri furono Machine forprendenti, e singolari del tutto, ella è cosa nota ad ogn'uno. Solamente le Città primarie, e più considerabili dell' Imperio ne surono condecorate. Il più volte da me citato March. Maffei al lib. 7. della fua Ver. ill. cadendogli in acconcio di parlar di quel di Verona, promette di scrivere un'Opera intera degli Ansiteatri; giacchè troppa materia egli avea per discorrerne: ed in fatti mantenne poi la parola, prodotti avendo due ben diffusi Libri sopra questo Argomento. Non potè però anche in quell' occasione trattenersi dal dire, che gli Ansiteatri sì per la magnificenza nella mole, e sì per l'ingegno nell'arte furon veramente le più meravigliose, e stupende cose, che s' inalzasser giammai... Pochissime fur le Città non solamente nelle Provincie, ma in Italia ancora, the Ansiteatro di pietra avessero; e come in tutta la Venezia altra (fuorchè Verona) certamente non l'ebbe.

Ora senza produrre altre cose della Città di Trento, mi dicano, Marco Velsero, che la Metropoli della Rezia dice essere stata Coira, Giovanni Freinsemio, che a quest'onore volle inalzar Drusomago, e Antonio Roschmann, che mise in campo la sua Veldidena, mi dicano

cano in grazia; se tanti pregi, quanti n'ebbe Trento, sanno rilevare delle supposte loro Città Capitali: direi quasi, se neppur uno dei mentovati mi possono metter in vista. I due primi lo scrissero di passaggio; ma il Roschmann compose un Libro intero in favor di Veldidena. Ho esaminate le sue ragioni, per le quali egli suppose d'avere dimostrato ad evidenza il primato della fua Città; ed ho ritrovato, che fondò tutta la sua fabbrica particolarmente sopra l'Itinerario detto di Antonino, nel quale Veldidena si trova tre volte notata per termine di stazion militare. Ma con sua buona pace non è questa ragion ficura, per cui argomentare, che Veldidena fosse una Città considerabile, molto meno la

Capital della Rezia. Li termini di Marcia militare, per quanto mi fembra arguir fi debba da Lampridio, in Alex. Sev. 45., altrove d'ordinario non fi costituivano, che in Città limitanea, oppur vicina al luogo, fin al quale i Nemici aveano portate le armi.

Itinerum autem dies publice proponebantur... deinde per ordinem manfiones, deinde stativae, deinde ubi annona esse accipienda: & id quidem eo usque, quamdiu ad sines barbaricos veniretur.

Sicchè dall' Itinerario niente altro di ficuro si può ricavare in favor di Veldidena, se non che ella esisteva, e la sua situazione a un di presso. Anche Trento è notato per termine di stazione, principiando da Oderzo:

AB

## AB, OPITERGIO. TRIDENTO. M. P. CX

Ma se niun' altra cosa avessi io saputo produrre in lode di Trento, sarei stato ben lontano dal volerlo chiamare la Capitale della Rezia.

Il medesimo Roschmann nella riferita sua spiegazione di quel Marmo sepolcrale, che val a dire, 13. anni dopo avere tanto scritto in savor di Vesdidena, quasi che in parte restituir egli avesse voluto l'onore, che prima se

credea aver tolto a Trento, disse, che questo su sondato dai Galli; per la qual cosa niun'altra Città della Rezia può a lui anteporsi. Nella sua

Tridentum ... Urbs Celticae, hoc est nobilissimae Originis, ut disertis verbis Tregus
Pompejus Celta ipse, Augusto
cooevus testatur: qua probata
praerogativa nulla totius Rhaetiae Urbium sesc potest altius
extollere.

Veldidena egli avea per altro confessato al Cap:
20. d'essere dal Massei stato convinto, che
ne surono i Fondatori gli Etrusci, e non già
i Galli. Che s'egli accordò in seguito, non
potersi alcuna Città della Rezia preserire a
Trento, posto che questo sia stato sondato
dai Senoni; qualche cosa di più avrebbe egli
a Trento accordato, se sovvenuto si sosse
delle ragioni, che altra volta il persuasero a
crederlo di dugent' anni più antico, cioè sondato dai Toschi,

Che la Città di Trento sia stata la Metropoli della Rezia, l'osservarono già molti, e gravissimi Scrittori, sopra i quali, avvegnachè non Trentini di patria, non può cadere sospetto, che la passione ve gli abbia spinti. L'amor del proprio Paese pur troppo ha satto scrivere a vari Storici Municipali in modo, che potrebbe loro rinfacciarsi ciò,

che disse già Erodiano; cioè che, per lodare qualche Città, picciole cose con artificio di parole abbiano molto ingrandite; anzi che dalla verità persino siensi alcune volte scostati. Fu un

είσι δ οί πρός τιμήν πύλεως έυτελη η μικρά έργα, λύγων άρετη, δόξη παρέδωκαν της άληθείας μείζονι.

P. Arduino, come già abbiamo veduto, che lasciò scritto: ALPES TRIDENTINAE Rhae. ticae appellantur a Capite Rhaetiae Tridento. Un Sam. Pitisco lex. ant. Rom. V. Alpes Rhaeticae: appellatae fuerunt Tridentinae a capite totius Rhaetiae Tridento, Athesi amni apposito. Filippo Cluverio nella sua Introd. Geog. lib. 3. s'esprime in questa maniera: Supra Euganeos fuere Rhae. ti, duce Rhaeto, ex Tuscis, quum hi pellerentur Circumpadana regione a Gallis, orti. Fines habuere a Rheni fontibus ad fontes usque Dravi Amnis in Danubium defluentis. Caput eorum Tri. dentum. Gio. Doujat. nelle note a Tit. Liv. lib. 5. 33. ad uf. Delph. Fuerunt autem sedes Rhetorum, seu Rhaetorum inter Helvetios ab occafu, intercurrente Rheno, Vindelicos a septentrione, NoNoricos, Carnos, atque ex parte Venetos ab Oriente, Euganeos a meridie. Ita ut eum tractum comprehenderent, quem nunc occupant Tridentinus Episcopatus, Grisones, Svevi meridionales, Tyrolis Comitatus, & Episcopatus Brixinensis. Caput Tridentum fuit. Conosciuta questa verità, bensì un poco tardi, da Fortunato Sprechero, Scrittor Grigione, il quale nella fua Rhaetia tutto l'onor dell' antica Rezia sembrò voler rinserrare, quasichè nel solo Paese de' Grigioni, e nella qual Opera per conseguenza appena sece parola di Trento; venuto in età più matura, dieci anni dopo questo suo libro, promulgò l'Istoria Motuum, & bellorum &c. Sic factum, ut Caquale incomincia la egli dal confessare, che Trento fu veramente la Metropoli della Re-

Questo è quanto m' ha fatto imprender di

put Rhaeticae gentis Tridentum fuerit, uti post Vindelicorum Augusta.

scrivere il Marmo d'Augusto, non avendomi permesso il di più la brevità, che mi sono proposta, e la mia mira unicamente essendo stata di dar un qualche saggio della copiosa materia, che avrebbe, chi si volesse porre intorno alla Città di Trento a favellare. Plinio il Giovine lib. 8. Epist. 17., e dopo di lui Crist. Cellario ( Dissert. Acad. part. 2. ) fortemente si duole, a motivo che per la maggior parte quelli, che son vaghi di da mortales iter ingresapere, non curandosi

zia.

Ad externa noscendiuntur, Maria transd'elad'esaminare ciò, che hanno sotto gli occhi, dalla
loro patria si partono,
intraprendono gran viaggj, trapassano i mari, per
acquistar cognizioni straniere. Staranno ben volentieri a parlare dell'
India, della Persia, o
del vasto Imperio degli
Sciti: e sdegnano poi
di rendersi abili ad ispiegar le cose del lor Paese.

mittunt; ea sub oculis posita, & in solo patrio reperienda posthabent plerique. Citius sic inveneris, qui de India, de Perside, & Seytharum vasta regione magnisce verba facere, quam qui Patriam suam, & quo innati solo sunt, didicerint explicare.

Sarebbe desiderabile in vero, che queste parole risvegliassero alla persine alcun Letterato Trentino, perchè s'accinga ad illustrare una Città cotanto antica, e cospicua, quale si è Trento, che sin ora dagli Eruditi pur troppo è stata miseramente negletta.





## ERRORL

## CORREZIONI.

Pag. 19. lin. 6. altro alcun 39. 1. Vittel.

43. 33. elatezza efattezza
66. 11.12. Pompeo Trogo Trogo Pompeo
82. 115. Urbes incolae Urbes, in quo incolae

alcun altro Valtel.





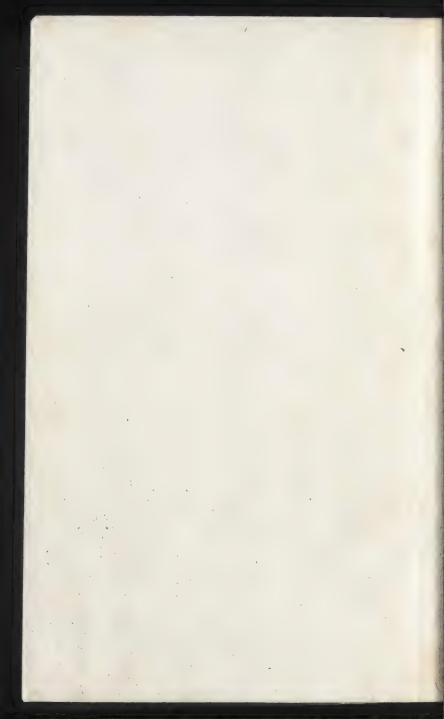

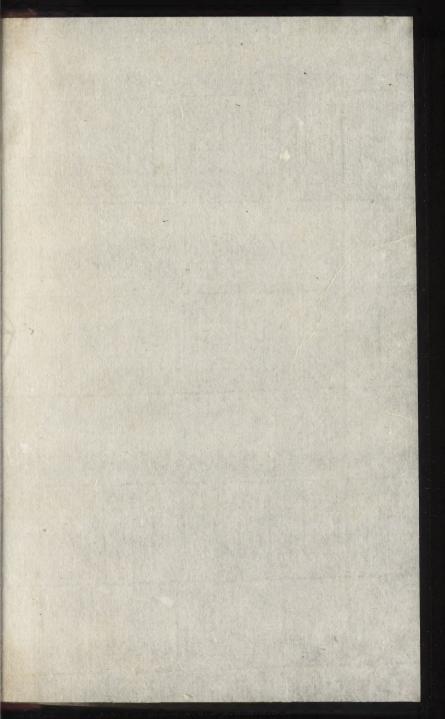



